



# PARNASO degu ITALIANI VIVENTI

VOLUME XXVII.





L1 P6485e

Mb1: 3.-

# EPISTOLE

IN VERSI

# D' I P P O L I T O PINDEMONTE

VERONESE

35604738.

PISA

PRESSO NICCOLÒ CAPURRO

MDCCCXVII.

### TYLYYW

Nec tantùm ingenio, quantùm servire dolori Cogor, et ætatis tempora dura queri.

Properzio. Lib. 1. ELEG. VII.

Oueste poesie, oltre i difetti, che vengono dall'autore, ne avranno degli altri, che non sono all'autore meno nocevoli, benchè accidentali, e innocenti. Composte in diversi tempi, si allude in alcune di esse alla condizion di que'tempi, in cui furon composte. Quindi abbisognano di lettori, che alquanto retrocedano col pensiero, e prendano una disposizion d'animo analoga in parte a quella, in cui si trovava il poeta: avvertenza, che per verità tutti i lettori non hanno. Il pittor Teone, come narra Eliano, prima di esporre un soldato nel calor dell'azione dipinto, udir fece al popolo una sonata di

stil guerriero. Parmi che quel pittore fosse ancora un filosofo.

Difetto sembrerà pure ad alcuni il parlar contro alla guerra. Non deriva forse dall' armi in gran parte la difesa della patria, e l'onore della nazione? Ne son convinto quanto altri; ma dico, che di troppe catene si caricherebbe il poeta, se non potesse riguardar mai cosa alcuna nella men bella sua faccia per questo, ch'è utile, o necessasia in sè stessa la cosa da lui riguardata. Dirò lo stesso delle perdite da noi fatte di tante opere di mano e d'ingegno, delle fortificazioni del Sanmicheli in Verona distrutte, nella divisione di questa città. Diritto di conquista, precauzioni militari, operazioni politiche, io già nol niego; ma non sarà conceduto il lagnarsi anche in versi di quello, che tali cose hanno di spiacente, e di doloroso?

Molti, perdonandomi ciò, mi condanneran forse per una spezie di vanto, che io sembro darmi, della condotta da me tenuta nelle passate vicende, quasi io venissi così a biasimar quelli, che una condotta tennero affatto diversa. È vero, ch'io credetti dover ritirarmi sempre più nell' oscurità, ripetendo a me spesso quel famoso λάθε βιώσας, vivi occulto: ma io non lasciai però di render la debita giustizia a coloro, che in mezzo alla pubblica luce si studiarono di promuovere il bene, o il male almeno, quanto in lor fu, d'impedire. E se giuste ragioni non mel vietassero, alcuni io ne nominerei tanto più volentieri, che dai vincoli più dolci, e più sacri io mi trovo ad essi legato.

Finalmente vi saran di quelli, cui parrà un assurdo lo scrivere a morti, come io fo in alcune di queste Epistole. Fontenelle dedicò a Luciano i suoi Dialoghi, e l'Alfieri ad uomini trapassati alcune delle sue Tragedie. Ed in versi, ai quali passi più libertà, che alla prosa, non si potrà scrivere alle persone di là, benchè le persone di là non rispondano? Nè di ciò atesso mancano esempj: Voltaire indirizzò una Lettera poetica ad Orazio, una Lettera poetica a Boileau, ed una ne indirizzò Laharpe al nostro Torquato Tasso.

Quanto poi ai difetti, che vengono dall'autore, a me non appartiene il notarli: appartiene il correggerli, se gli scuopro. Tra i molti scopersi questo, che qualche volta io ritorno in un' Epistola a ciò, che io avea già toccato in un'altra. È vero, che la cosa stessa vien sempre toccata diversamente: il che basterà forse per un giudice giusto. Per coloro, che son tra gli uomini quello, che Momo si è tra gli Dei, che deridon cioè quanto gli altri fanno, e non operano essi mai nulla, vana tornerebbe ogni mia ulterior fatica per migliorare, non pure in alcuna parte, ma in tutte, questi componimenti; essendo impossibile, come diceano i Greci, τὸ Μώμω ἀρέσκειν, l'aggradire a Momo.



## SILVIA CURTONI

#### VERZA

GIAMPAOLO MAGGI (\*)

Condotto da una felice altrettanto quanto impensata combinazione di cose ad aver parte in questa nuova, e non volgare edizione delle Epistole in versi d'Ippolito Pindemonte,

(\*) Si è creduto bene di non omettere questa lettera d'un colto amico dell' Autore, che si é pubblicata in fronte d'una magnifica edizione dell'Epistole eseguita dai torchi del Maino in Piacenza. ho voluto tosto per me l'arbitrio di porvi in fronte qual nome più mi piacesse; nè l'ho voluto per altro, inclita Silvia, che per mettervi il vostro.

L'aver io vedute nascere, quasi direi, queste Epistole, la parziale amicizia, di cui mi onora l'Autore, e più di tutto l'intrinseca, e non ordinaria loro bellezza mi rendono oltremodo prezioso il volume, che le contiene. Tuttavia non mi è venuto esso in mano giammai, e vienci spesso, che non mi dolessi pur sempre mancargli un gran fregio, mancandogli il vostro nome . E n**on** è questo, dicea fra me, un libro di un Veronese illustre? Non vi si parla in cento luoghi della bella e illustre Verona? E non vi sarà parlato di Lei, che di cotesta Verona stessa, ove pur sì frequente incontrasi il merito, ornamento è distintissimo?

Nè però sia chi pensi voler io qui contro l'amico intentare la minima accusa. Troppo è manifesta nella rara, sincera, grande modestia di lui così la ragion del fenomeno, come la sua discolpa . Lunge egli non dirò dal pretendere , ma dal sospettar pure di essere destinato a dare celebrità co'suoi scritti, non ad altro pensa, che ad espander con essi i sentimenti del cuore. Ora per questo lato Voi avevate, egregia Silvia, diciamo il vero, già avuta forse su tutti la preferenza. Avvi alle stampe, siccome è noto, un' Epistola in versi da lui scrittavi allora, che l'immagine vostra il seguiva ne' dotti suoi viaggi, e sempre stavangli innauzi que' sce-

nici ludi, in che Voi con quella vostra, per dirlo colle sue stesse parole, tinta in ogni color docile voce, con quella d'occhi eloquenza, con quelle grazie sparse in tutta la persona, ora Zenobia, ora Tullia, or Berenice, dominavate sovrana gli altrui affetti, facendo pur sorger di mezzo a non frenabile pianto il più squisito piacere : E Voi più volte ha ricordato nelle sue freschissime, e soavissime Poesie Campestri, che sono lo specchio il più terso della sua anima: E di Voi è solito ragionare sì spesso e per tal maniera, che di ciò, che mi ha acceso di tanta stima per Voi, una gran parte ne ho appresa da' suoi discorsi.

Comunque siasi però, in questo libro mancavaci il vostro nome, ed io non posso non compiacermi d'averglielo aggiunto. Sebbene, oh! quanto è ancor lungi dall'essersi con ciò soddisfatto pienamente a' miei voti. Che tutti pur qui avrei voluto vedere i vostri pregj, e le vostre virtù tratteggiati, qual si conviene; ed io stesso mi ci proverei, se ineguali troppo all' impresa non fossero le mie forze.

Il nostro Ippolito, sì, e forse egli solo potea dipingervi come vorrei, o quando per mano del rinomato vostro concittadino, l' Italiano Teocrito, condotta foste negli orti bellissimi delle Muse, e messa ben presto nei recessi loro più occulti, onde le prose eleganti, e le poesie vostre dolcissime; o quando il derisore orgogoglioso, ed arguto delle molli usan-

ze, il Cantor del Mattino, veduto fu provocare il primo, anzi implorare la vostra amicizia con versi, e con lettere, che di Voi parleranno\* superbe alla più tarda posterità.

E ad uno scrittore, siccome è Ippolito, quale argomento non offrirebbero i vostri viaggi, nei quali dopo aver saputo in ogni Città da Voi visitata raccogliervi intorno quanto vi era di eletto in gentilezza, e in letteratura, ivi lasciavate; partendo, una cara indelebil memoria, e un melanconico desiderio? E quelle conversazioni, che in Patria aprivate ai Cossali, ai Fontana, ai Lorenzi, ai Lorgna, a un Pompei, a un Guasco, a un Cagnoli, e che si apron tutt' ora ai tanti scienziati uomini e colti, ehe o náti sotto cotesto

cielo felice, o trattivi da dotta curiosità ambiscon farvi corona? E ben molti avete ricambiati assai largagamente di loro amicizia in que'Ritratti da Voi scritti, e pubblicati con tanta lode di penetrazione, e di stile.

Sì, egli potrebbe tutto ció dipingere come vorrei, e forse, il ripeto, egli solo; ben avendo spiegata in queste Epistole stesse una maestrìa sorprendente nel ridurre a unità cose moltissime fra lor diverse; ma con sì dolce impasto, e con legami sì acconci, che per ciò solo si distinguerebbero esse da tutte l'altre d'altri scrittori di questo genere, quando già non le distinguesse uno stile tutto suo proprio, veramente poetico e léggiadrissimo.

Ma dove più trionfato avrebbe il

nostro Ippolito coll' aureo suo stile, sarebbe stato, inclita SILVIA, nel celebrare le virtù vostre, egli della Virtù tanto, e non mai timido amico. Oh! che detto non avrebb' egli di quella discrezione, per cui sapete attemperarvi a tutti gli uf ficj, che addiconsi all'onorevole condizion vostra, o le cure domestiche a sè vi vogliano intesa, o fra piccol cerchio d'amici in famigliare colloquio trattengavi il gabinetto, o le splendide vostre sale in più numerosa adunanza vi ammirino adoperare con rara delicatezza la difficilissima arte di distinguere a misura del merito, e non offendere l'amor proprio di alcuno? Che del mostrare qual madre sareste stata, se la Natura vi avesse dato dei figli, or che tutte di eccellente madre esercitate le parti verso un Nipote ben degno? Che principalmente della sincera, e soda Religion vostra, di cui vi recate u debito il fare più aperta professione in un tempo, in cui tanti o la scherniscono arditi, o deboli ne vergognano?

Ma che fo io, trattenendomi a sì lungo discorso con Voi, tormentando la vostra nel dolermi della modestia d'Ippolito, e, per giunta, illanguidendo con umile prosa ciò, che merita i più bei versi?

Già non è più questa una lettera; molto meno una dedicatoria. Che sarà dunque? Ah! che essa è, me ne accorgo, una dolce illusione d'esser con Voi; ed è poi anche una vendetta, che impensatamente mi riesce prendere della Fortuna. Ave-

va costei nel mio viaggio del mille e ottocento a Venezia, viaggio altronde e per la compagnia, in cui fu fatto, e per altre circostanze molte a me graditissimo, ordite le cose in guisa, che nè in Venezia, ove a quell'epoca vi recaste Voi pure, ed io soggiornai più d'un mese, nè in Verona, ove pur dimorai molti giorni, potessi avere il piacer di conoscervi personalmente; accadendo appunto, che foste Voi su la via, : che conduce a Venezia nell'atto, ch'io da Venezia mi trasferiva a Verona. Ancora mi sta nell' animo quel tristo giuoco. Ma, se la compagnìa, con cui ora vengovi innanzi, fa che sia stato senza vostra noja questo mio lungo trattenermi con Voi, mi do quasi per soddisfatto.

Tanto più che dalla sventura traggo un vantaggio; ed è, che le cose da me dette sin qui non possan essere risguardate da chi che sia come ispiratemi da quella luce, che brilla ognora sì viva negli occhi vostri, ch' io non ho mai veduti. Troppo a me preme, e troppo è giusto, che tutti le riconoscano per dettate, siccome sono, da veracissima stima; nè però scompagnata da quella calda affezione, che sempre destasi in cuore non rozzo, quando stima nella mente improntata da merito straordinario, per atti poi molti rinvigorita, passa ad essere sentimento.

Piacenza il di primo Gennajo 1809.

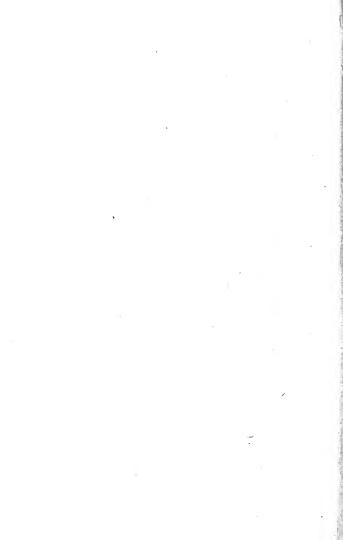

#### A

#### ISABELLA ALBRIZZI

1800.

Saggia Isabella, ad alta opra d'ingegno
La soave tua voce invan mi sprona.
Se d'Elicona un fior non seppi ancora
Sparger del tuo Bambin su i giorni primi;
Gentil bensì, ma picciol tema, come
Potrei, quantunque al lume de'tuoi sguardi,
O tela epica ordir, nelle cui fila
Poi metta invan l'acuto dente il Tempo,
O sì calzarmi i tragici coturni,
Che dalle mie profonde orme stampate
Sul Tosco Pindo esca un'eterna luce?
Nò, stagion non è questa, in cui le dotte
Giovi accender lucerne, ejai muti fogli
Con la penna Febèa dar voce, e canto.

Or Marte regna: il freno a lui del Mondo Lascia, e con Temi, delle sacre leggi Custode attenta, e con le caste Muse Nel suo più interno ciel Giove si chiude. Chi fia, che armato d'innocente cetra, Non già di spada micidiale, speri Che il tempio della gloria oggi gli s'apra? Benchè di lauro il crin si cinga, indarno Percuoterà le luminose porte, Se dalle verdi foglie, ond'egli è cinto, Purpureo non distilla umano sangue. O tu, tu, sotto il cui scalpel divino Si rammollisce un duro marmo, e pensa, Canova illustre, che in sì bassi tempi Tante volvi nel sen Greche faville, Del tuo scalpello Italia stolta a torto Superba va : nobile è sol quel ferro, Che nel petto dell'uom la morte imprime.

Ma se in pregio è così quell'arte cruda,
Che l'omicidio, ed il furor consacra,
Non e in gran parte de' poeti colpa?
Tu il dicesti, Isabella, ed io raccolsi
Tosto quell'aureo detto, e in cor mel posi.
Qual suggetto ai poeti, ohimè! più caro,

Che forti scontri di guerrier feroci, Colpi assestati con funesta cura, Ingegnose ferite, e stragi industri? Nè peccan solo le Apollinee carte . Tele dipinte, effigiate argille, Metalli incisi, serici trapunti Di scudi ed elmi, di loriche e spade Pompa barbara fan tutte quell'arti, Che la Pace nutrica, esaltan l'armi, E co'suoi distruttor congiura il Mondo. Non vedi come in mezzo all'urto esulti Dell'opposte falangi, e delle rocche Folgoreggiate su i fumanti sassi Storica penna? Con alcun ribrezzo S'aggira, è ver, tra le civili guerre: Ma civili non son le guerre tutte?. Ma non avvinse con fraterno laccio Tutti Natura? E non è il proprio sangue, Non le viscere sue, che l'infelice Forsennato mortal lacera, e sparge? Tai cose in me talor sol' io rivolgo Tra le frondose vivide pareti, Che ombreggian la tua Tempe, e che percosse Da'tuoi fulgidi rai tornan più verdi,

O il suol ti veggan disegnar col piede, O sul tergo di candido destriero Passar rapida troppo a quel desío, Che alberga in lor, di vagheggiarti a lungo. Questi sereni dì, queste tranquille Purpuree sere, queste notti azzurre Rinasceran nella mia mente un giorno E per me si dirà: Deh come ratto Volò quel tempo! E in quella fredda etade, Che l'uom sol quasi di memoria vive, Il più dolce sarà de' miei pensieri. E forse allor con qualche amico spirto Farò tai detti: Quell'amabil donna Tra i vaghi boschi, ove rinchiusa ai lunghi Giorni estivi tessea, leggiadro inganno, Volle udir dal mio labbro il gran Torquato . L'alta bellezza del divin Poema, Che dal labbro m'uscia, nell'infiammate Dotte pupille sue vedeasi tutta, Come in lucido specchio, e a me Goffredo, Ammirato da lei, parea più grande. Udir piacquesi ancor l'arte felice, Onde il buon Caro dalle Lazie corde Trasse il pio Duce su le corde Tosche:

Senonchè si dolea, che qual sul volto Suol dell'opposta Cintia il raggio aurato Del Sole biancheggiar, tal non di rado Dagl' Italici carmi ripercosso Tornasse argento di Virgilio l' oro. Come l'asta d' Achille il più gagliardo Figlinol di Priamo atterri; alfine io lessi Nell'Iliade novella, che sul margo Del Medòaco nacque, opra famosa Del gran testor di quel difficil verso, Cui la gentil dell' echeggiante rima Barbarie mai non rabbellisce. È fama, Che un di Calliope su l'Aonio monte La smirnèa tromba da un antico alloro Staccando, ambe le mani a lui n'empiesse; E che intrepido il labbro ad essa posto Sì dolci, e forti, e varj ei fuor mandasse Per lo Greco metallo Itali suoni, Che le Tespíadi, che gli fean corona, Si riguardaro attonite, e chinata Gli avrian la fronte, se da un'alta rupe Non compariva in quell'istante Apollo. Questi, o Isabella, del tuo verde asilo Soavi ozi eruditi in quell' etade,

Che seder favellando si compiace, Mi saran tema prezíoso, e lungo: Quando dirò, come due belle Dive, Cortesía, ed Amistà, scorgeansi ognora Della tua villa su l'aperte soglie La man porgendo, e sorridendo starsi; E come non potea ruvida e bassa Entrarvi, e alquanto rimanervi un'alma, E non uscirne poi colta e gentile. Così già vidi io te, Rodano padre, Nell'ospitali acque del tuo Lemano Mettere il piede limaccioso e torbo, E poi trarnelo fuor limpido e azzurro. Pasci degli altrui versi, o Donna, intanto L'avida mente, e non curar de' miei. Dello splendido volto dell' augusta Calliope ancora io non sostenni il lampo. Melpomene, mentr'io sotto un oscuro Cielo, e rimpetto ad un'orrenda balza Tutto ai tristi piacer l'animo apriva, Degnommi, è ver, d'uu grazíoso sguardo E il foco, ond'esso riempiemmi, io tosto Corsi a versar ne' tragici lamenti. Ma finchè al termin suo questa non giunge

Gran tragedia Européa, no, il sanguinoso Pugnale in mano io non ripiglio. Quando Dalla sua propria sorte oppresso giace Così ciascun, che i veri altrui disastri Appena il cor gli strisciano passando, Solcheranno il suo cor d'alta ferita Finte, o antiche vicende, o rovesciati Nella scenica polve ingiusti troni? Dirai, ch' Erato ancora, Euterpe, Clio Nell'onda tersa d'Aganippe lava Le dorate sue treccie; ed io ti giuro, Che se una pur di quelle Dee canore Ver me sorriderà, tu non m'udrai Nè cantar nuovo cittadin, che insigne Di libertà s'erge maestro, mentre Cento nell'alma sua Tiranni cova: Nè uom scettrato, che diurno letto Si fa del trono, su cui dorme, e donde, Ove destisi mai, vibra un ignaro Fulmine ohimè! su le innocenti teste. E lascierò, che nobili fanciulle, Senza che fuor delle mie corde uscito Le scorga un inno, il piè movano all' ara Spose gioconde, o rigide Vestali.

Ma il tuo vago Bambin', ma le infantili
Grazie, onde s'orna, ma quel fior, che sorge,
Quel raggio, che sì lucido s'innalza,
Mi verrà su la cetra: mi verranno
Del padre suo le virtù dolci, e il senno;
E di colei, che il Ciel gli scelse in madre,
Più spesso ancor, che la beltà del viso,
Quella più rara ancor d'un caldo core;
Quella più rara d'un felice ingegno.

#### ELISABETTA MOSCONI

#### .0081

Nell'ameno tuo Novare io vivea
Teco, Elisa gentil, giorni felici,
Quando dalla cittade un'improvvisa
Rea novella, anzi un fulmine spiccossi,
Che ogni nostro piacer subito estinse.
Teutoni, e Galli apparecchiarsi all'armi,
Non potersi amicar Francia, e Lamagna,
Guerra imminente, onde il restar fra i campi
Stolto fora consiglio. E pur settembre
Sedea su la collina, amabil mese,
Allor che Febo dall'etereo calle
Men caldo vibra, e più gradito il raggio:
Come spogliata di que'rai cocenti,
Cui troppo arsi una volta, in questo, Elisa,
Vago settembre tuo mi sei più cara.

Pien di tristezza io mi corcai la sera. Ma come sorse dal suo letto l'Alba, Da' miei sonni interrotti in fretta io sorgo, E a cercar vado per l'estrema volta Quell'amico sentier, quell'ombra fida, Che tutti i pensier miei conosce, e tace. Fresche, e odorose trasvolavan l'aure, Lieti garrian gli augei, uon apparia Per l'azzurro del ciel falda di nube, E il Sol co' raggi qua e là le verdi Colline iva indorando. Ahi qual dispetto! Bramato avrei, che orribilmente scuri Fosser dell'aria i campi, e che sdegnate Battesse Austro le penne, e che una spessa Cadesse immensa, interminabil pioggia. Sul mio folle desío tu poi spargesti Mesto, Elisa, un sorriso, allor ch'io fatto Ebbi ritorno ai tuoi marmorei tetti, Donde con amarezza io vidi l'ombre Del tuo giardin, che mi parean più belle. E tu stessa, la mano alzando, mira, Dicesti, quanto bella oggi è la fonte! Ed era ver, che oltre l'usato in alto Quel lucente salía liquido argento,

Cui prigionier ne' lunghi piombi e cavi
L' ingegnosa del tuo Nipote egregio (1)
Man Dedalea condusse. Ma lo sguardo
Io con più duolo ancor volsi a quei vasti
Nobili tini, che nel sen di quercia
Stavan già per accor quelle vendemmie,
Che celebrarsi non dovean da noi:
Care a Bacco vendemmie, che sovente
I colli Toschi obblia per la feconda
D'invidiati grappoli tua valle.
Io stesso il vidi, il vidi un giorno io stesso
Spuntar con guance imporporate, e colme
D'infra due massi: uscian le brevi corna
Tra i pampani, ond'ei cinta avea la fronte.
E al divin riso rinverdia la selva.

Dolce il petto irrigar de' tuoi Falerni,
Più dolce l'irrigarlo alla gioconda
Tua mensa, Elisa, ed al tuo fianco; solo
Non mi s'accosti, e la spumante tazza
Toccar non osi a me Ninfa di fonte.
Ben quella io pregherò Najade pia,
Che per Lauretta (2) mediche dall'urna

- (1) Giuseppe Rotari.
- (2) Ora Lauretta Mosconi Scopoli.

Le acque riversa, pregherò che in esse Tempri quell' invisibile metallo Con man sì attenta, e quell'aereo spirto, Che maggior vita entro le membra scorra Di tua figlia con esse, e vengan forti I delicati stami, onde tessea Finamente Natura il suo lavoro. Ma non ha di salubri acque mestieri La sorella Clarina (1), a cui costante Sanità siede nel pienotto volto. Ambe di beltà fresca, ed ambe ornate D'amabile virtà, dar però volle All'alme loro il Ciel tempra diversa. Pel sentier della vita il piè Clarina Move danzando: innanzi a lei stan sempre Alto su l'ale d'or lieti fantasmi, E tutte innanzi a lei ridon le cose. Piagge abitate, aperti campi, siti Cerca lucenti : o de'più ricchi prati Nel variopinto sen tesse ghirlande, Non di viole pallide, o di foschi Giacinti, ma scegliendo i fior più gai.

<sup>(1)</sup> Ora Clarina Mosconi Mosconi.

Giorno così d'oscure nubi avvolto Non sorge, che pur chiaro a lei non sembri. Spera più, che non teme, e quando ascolta Chi dell'uman viaggio i guai descrive, Le par, che molto al vero aggiunga, e voglia Quasi tragico autor, compunger l'alme. Valli rinchiuse, opachi boschi e muti Cerca Lauretta: il Sol, che muore, attenta Guarda, e in mar chiude : ove con rauco sente Incessante rumor cadere un'onda, Fermasi, e l'invitato orecchio porge; O il collo alquanto piega, e il guardo inalza, E nelle varie colorate nubi L'estasi pasce, che le siede in volto. Della femmina errante, in cui s'avviene, La dolorosa storia ascolta, e crede: Ode squillar sul monte il vigil corno De' cacciatori, e all'inseguita lepre Una lagrima dà . Ma quando splende In notte estiva la ritonda Luna, Dalla finestra, onde mal può staccarsi, E dell'occhio, e del cor l'argenteo segue Tacito carro, e sè medesma obblia. O giovinette, i vostri giorni tutti

Di bianca seta e d'òr la Parca fili; Ecco l'un de' miei voti, e l'altro è questo: Molt'anni della vostra Genitrice L'esempio vi scintilli innanzi agli occhi. Che se mai quel valor, che in voi s'annida, Di salir sino ad essa oggi dispera, Non divide con voi gli stessi Lari, Degna di cauto, la maggior sorella (1), Che fida scala vi sarà? Mirate Con quanta leggiadría tutte di sposa Le parti empie, e di madre! Ella già n'ebbe Premio dai Numi in un fanciul, di cui Non è più bello di Ciprigna il figlio: Premio più grande ne otterrà; vedrallo Osar nel Mondo di seguir virtude . Non io, quel bimbo allor dirà, non io Di mercenario ignobil petto i vasi Esaurii perigliosi, onde la colma Non offender beltà del sen materno. O giovinette, se di lei, che prima Nacque tra voi, specchio a voi fate, specchio

<sup>(1)</sup> Marietta Montgrand .

Poi sarete di lei, che ultima nacque (1), E tra le accorte man d'inclita Zia (2), Entro chius' orto, in cui profano sguardo Non entra, or cresce tenerella pianta. Felice! che nel tuo Novare, Elisa, Non era, quando fu il lasciarlo forza. Non era quando dell'allegre sere Periro i bei trastulli : le innocenti Pugue con man di pinte carte armata, O con guerrieri d'ebano, e d'avorio, Che di finta testuggine sul tergo Rinchiudon vinto alfine un Re sorpreso; E le danze campestri del percosso Cembalo crepitante al suon festivo. Non era, quando un frettoloso addio Dar convenne ai boschetti, agli antri, ai rivi, A que'commodi gioghi, a quelle ombrose Facili coste, e a que'tappeti verdi, Ove con lento piè figlia romita Di cornigero Toro iva pensosa, E l'erbette pascea, che nell'interna

<sup>(1)</sup> Clementina Mosconi ora Laffranchini.

<sup>(</sup>a) Francesca Contarini.

Prode fucina travagliate e dome, Quindi a me venian poi col primo Sole Bianca, e dolce onda in trasparente nappo; Onda, che le mie viscere irrorando, E ricercando ogni mia vena, i sali Pungenti a punir corre, e gli atomi acri, Che mi nuotan nel sangue, e mordon l'alma. E però se io talor freno i miei sdegni, Più assai, che al grave stil del saggio indarno Precettor di Nerone, o dello schiavo D' Epafrodito, a te il degg'io, selvaggia Inspiratrice di tranquilli modi, Molto a me cara, e cara molto ancora Alla Padrona tua, che fuor ti trasse Del volgo ruminante, ed onorato Poco lungi da lei ti diede albergo. Ma che non può la stella, che risplende Sul nascer nostro? Un picciolo vivente, A cui tu se'quel che l'abete al timo, Leggiadro sì, ma che sol rende al Mondo Per cotanti favori un breve canto, È più grande appo lei . Parlo del bianco Augellin dalle piume di giunchiglia, Che dimora sortì più fortunata

Di quelle Fortunate isole, donde Valicaro in Ausonia i padri suoi: Vago augellin, che ora le vien sul crine, Or su l'omero posa; e talor vola Di ramo in ramo, e del giardin tra il verde Batte più belle al Sol l'ali dorate, Così d'alcuna libertade, e insieme D'un securo servir gustando i frutti, Ed in sè tutta ritraendo quella Felicità, cui ne' più guasti tempi Alzar l' uom possa i desìosi sguardi. Afflitto anch' egli in sua prigion dipinta Sen venne alla città, per cui non nacque, Più afflitto io venni, e vergognando quasi D'esser contra il destino imbelle tanto. Pur quel cipresso, che non laugi, Elisa, Dai tetti suoi piramidando sorge, E che il vezzeggi auretta estiva, o l'aspra Il circondi stagion, verdeggia sempre, Insegnavami pur, come l'uom saggio Nelle seconde, e nell'avverse cose Sempre è lo stesso. Ma perchè mi accuso Duro avversario mio, se al nostro Amico

Dai neri panni, e dalla breve chioma (1), Se ad esso ancor, benchè di tanta pieno Filosofia la mente, il cor, la lingua, S'annuvolò l'imperturbabil viso? No, Elisa, non è ver, che le più gravi Scienze oppresso abbiano il germe in lui De' più teneri affetti, abbian la vena Del poeti co ingegno inaridita. Umana, il credi, è quella fibra; e all'uopo Il vedresti staccar dalla parete L'Aonio legno, d'increscevol polve Coperto sì, ma non infranto ancora; E trarne ancor quell'armonîa, che i petti O d'invidia colmava, o di dolcezza. Questi, che a mio conforto io gia tessendo, Candidi versi a te spiccano il volo Donde Vinegia nel tranquillo mare Curva si specchia: ma veggendo nuda Dell' insegna regal la fronte antica, Con ambe mani afferrasi, e riversa Su gli occhi mesti la scomposta chioma.

<sup>(1)</sup> Antonio Zamboni, pubblico Bibliotecario.

#### A

## GIACOMO VITTORELLI

### 1800.

Risplende appena in Oriente, e un fianco
Del solingo mio letto il Sole indora,
Ch' io con le dita frettolose il sonno
Scaccio dagli occhi, e prendo in man la cetra
E come è fama, che nel sacro Egitto
Di Mennone s'udisse il simulacro
Risuonar, tosto che di Febo i primi
Purpurei raggi il percuoteano, anch' io,
Tocco dal Nume degl' ingegni, mando
Mattutine dal sen voci canore.
Tu ridi, Amico, tu, che gli anni muto,
Come un abitator dell' onde, vivi,
E pur nascesti per cantar qual bianco
Del suol, del ciel, dell'acque ospite cigno.
Dunque un Mevio, ed un Bavio entro le mie

Non colpevoli orecchie i lor malnati Versi non versi lanceran mai sempre; E tu, amor delle vergini di Pindo, Tu, vero fabbro di perfetti carmi, Starai dormendo su la fredda incude? So, che il desío di quel rimbombo vano, Che detto è lode, un saggio cor non muove : Ed io pure squarciai per tempo il velo, Magico velo, sotto a cui le cose Di bugiardo splendor si tingon tutte. Ma quel Musico alato, che rinchiuso In aerea prigion dal tetto pende Della stanza vicina, Amico, il senti? E forse amor di sospirata lode, Che gli affatica sì la crocea gola? Così ancor del mio petto escono all'aura Le armonizzate voci ; e su deserta Piaggia marina, e nella verde notte Uscirían pur di solitaria selva. Nè però niego, che se mai le approva Il difficil di Tucca orecchio raro, E se Clòe nell'udirle apre un sorriso, Non mi assalga piacer: quindi fatica Non v'ha, che a me per adornarle incresca.

Tu il sai : tu che nel mio dolce ritiro Cerchi per me sovente la ritrosa, E tra le fibre più riposte e interne Del buon cerebro tuo talor nascosta Parola illustre, che tra i lenti sorsi Dell'odorate Americane spume Scocca alfin dal tuo labbro, e d'improvviso Poetico fulgor quasi lampeggia. Talor dissento, e mia ragion difendo: E qui sorge tra noi subita pugna, Ma così breve, che nell'urto istesso S'uniscon le placate alme concordi . Così vedi, se il mare Eolo conturba, Cozzar due flutti, e nel cozzar, passaggio Far l'un nell'altro, e ricader congiunti. Contese amiche, ed innocenti gare, Soavi cure, ameni studi e cari, Voi balsamo versate in quelle piaghe, Che del fato la man ci apri nel core. Ove siam, Vittorello? e che mai visto Non abbiam noi? Fu mia delizia i giorni Condurre all'ombra de'tranquilli boschi. Ma quale omai v'ha gleba, che il guerriero Sangue Germano, e Gallico non lordi,

O che il pianto del suo cultor non bagni? Villa mi biancheggiava in un bel colle, Che distrutta mi fu . Qual pro, se ancora Stesse non tocca? I circostanti oggetti Per me tutti cangiaronsi : non serba Più quegli odori, e que'colori il campo: Oro non è la messe, e discordato Mormora il rivo, che non e più argento. Vien subito a turbarmi ogni diletto L'atro pensier, che quelle verdi piante, Onde il piano si veste, e la collina, Del sangue uman, che ad esse intorno corse, Sì rigogliose crebbero, e sì verdi. Nè più nel fondo della selva credo Veder tra quercia e quercia le festive Driadi or mostrarsi, or disparir: ma scorgo Degli estinti guerrier l'Ombre nemiche Rinnovar l'ire non estinte, e tutto Di redivivo orror tingere il bosco. Fuggo dunque dai campi, e mi ricovro Tra mura cittadine . Ma quai fresche Ritrovo io qui memorie acerbe! E quanti Mutati dal dolor volti a me noti Rincontro, ch'io più non ravviso! Io stesso

Delle piangenti donne al petto appesi Vidi succhiar più lagrime, che latte, Gli appassiti bambini: io stesso quelle, Che figli non avean, rendere udii Dell' infecondo sen grazie agli Dei . Più non brillava, che sul labbro ignaro De'fanciulletti, il riso; il feral bronzo, Che suol pianger chi muor, gli orrecchi nostri Non atterriva più; d'invidia oggetto La tranquilla si feo tomba degli avi : E un ben solo spuntò fra tanti mali: Bello a mostrar cominciò Morte il volto. Deh quale io corsi con le incaute dita Trista corda a toccar! Perdona, Amico, Se di lugubre troppo, e ingrata veste, Poichè a te volar dee, s'avvolse il canto.

#### A

## GIOVANNI DAL POZZO

1800.

Prendi, Amico infelice, il dolce prendi
Con la sinistra man cavo strumento
Di quattro corde armato, e con la destra.
Prendi l'arco crinito, onde trascorri
Le ubbidienti argute corde, e traggi
Dall'animato legno incliti suoni:
Ed in essi affidato alza le vele,
Cerca di Grecia le contrade, afferra
I Laconici lidi; e ardito entrando
Per la Tenaria porta, e ai foschi regni,
Qual già il vedovo Orfeo, scendendo, chiedi
La perduta tua sposa al Re dell'Ombre.
Fuggendo innanzi ad Aristèo la bella
Dell'Odrisio cantor pudica donna,
Tra l'alta erba non vide orrido serpe,

Che nel candido piè morte le impresse. Lei pianse il coro delle Ninfe amiche, E il duro Geta, e l'Attica Oritìa, E l'Ebro, e l'Emo, ed il Pangèo lei pianse. Egli, cercando su la fida cetra Con le dita affannose alcun conforto, Te, dolce sposa, te per gli ermi liti, Te, se aggiornò, te, se annottò, cantava. Nello speco di Tenaro, che a Dite Conduce, alfin si mise, e senza tema Mosse il piè vivo tra la morta gente Citareggiando, e le dolenti case Di stupor grato riempiendo: stette Cerbero con le gole aperte, e ferme, E nelle bocche agli angui, ond'è chiomata Delle Furie la testa, il fischio tacque. Ma come al trono d'ebano e di bronzo, Ove s'adagia il Dio, giunse davanti, Tanta sul labbro, e su le corde tanta L'ingegno, ed il dolor poser dolcezza, Che la pietra natía mollir sentissi Nel core a poco a poco il terzo Giove: Già stende il ferreo scettro, ed Euridice All' amoroso citarista è resa.

Morte ne freme appiè del trono indarno. Dunque tu pur tenta il gran varco, e il bujo Non ti spaventi di quell'antro. Amore Volare innanzi ti vedrai per quello, E indorar l'ombre con la face in alto. La via conosce: poichè in sen di Pluto La piaga, onde a Proserpina è marito, Va spesso a rinfrescar con nuovo dardo. Su le tue fila i più soavi modi Sveglia, e domanda degli estinti al Sire Marianna tua (1), che or nell'Elisie selve Con piè leggiero appena il fresco sempre Dittamo calca, e l'asfodillo eterno. Varcate pria da lei l'acque di Stige, Per que'flebili campi, ove agli spirti Non puri affatto o l'aere, o l'onda, o il foco Suol terger quel, di che gli asperse il Mondo, Passò rapida sì l'anima eletta, Che ben mostrò quanto avea scarse e lievi Da cancellare in sè terrene impronte . Vede a sinistra una città, cui cinge Ferreo muro, igneo fiume, e fischiar sferze,

<sup>(1)</sup> Marianna Montenari dal Pozzo.

Catene schricchiolar sente, e un compianto, Un ululato: inorridita in quello, Che fu l'ultimo suo non lieto istante, Ratta volgesi a destra. Ed ecco aprirsi Le felici al suo piè valli dipinte, I boschetti odoriferi e tranquilli: Ecco un etere puro, un roseo giorno, Un ciel sereno, un temperato Sole, Che mai gli occhi non sazia, e sempre splende. In danze, in canti, in toccar lire ed arpe Si diportan quell'alme, e più che il resto, È l'amarsi che fanno, il loro Eliso. Ma come ivi apparì l'ospite egregia, Così ver lei pria si rivolser tutte : Poi di quelle, che furo in Grecia, e in Roma Fide, e tenere spose, a lei corona Fa il coro illustre, e regge il coro Alcesti, Che morir volle del marito invece. La novella compagna, che maestra Era del canto, aprì le labbra. Invidia Non si destò, che invidia ivi non puote: Ma un'alta sparse meraviglia intorno, E accrebbe quel cantar lo stesso Eliso. E già passa di voce in voce, e giunge

Su l'aure a lei, che per l'Inferne rive Tu movi, Amico, e che di suoni armato Il duro cor tenti espugnar di Dite . Ed ella: uscii della terrestre, oscura, Difficil valle, e qui beata io godo: Pur se il ben de' tuoi figli, se dipende Da me, consorte amato, il tuo riposo; Mi si dian tosto a rivestir le gravi, Che rimaser nel Mondo, umane spoglie. Morì pel suo la generosa Alcesti, Pel mio sposo io vivrò. Di applausi tutto Suonò quell'aere allora; e Alcesti, tolto Dal proprio crine, e posto a lei sul capo Quel suo d'eterni fior serto contesto, Guida tu, disse, il nostro coro: io dietro Ti verrò senza duolo Ombra seconda.

Che tardi, Amico? Ma se mai la figlia
Di Cerere e di Giove, poichè in parte
La durezza vestì del fier consorte,
Legge imponesse all'amor tuo troppo aspra,
Quale Orféo la provò, del serba in mente
L'amorosa d'Orfeo colpa fatale!
Già un nuovo stame alla conocchia intorno
Rimesse avean le Parche, ed Eur idice

L' addolcitor dell' Erebo seguia i Vinti eran già tutti gl'inciampi, quando Repentina follia, ma di perdono Degna, se perdonar sapesse Pluto, L'incauto amante ecco assalio. Ristè, E la cara Euridice, in quel che al giorno Con essa uscia, dimentico, e all'ardente Desir cedendo, ahi! riguardò; periro Tutte allor le fatiche, infranti i patti Crudeli fur , mugghi à tre volte Averno . Oh chi, diss' ella, me infelice, e a un tempo Te perde, Orfeo? donde furor cotanto? Mi richiamano i fati, e il mortal sonno Gli ondeggianti occhi miei di nuovo chiude . Per sempre addio : da tenebrosa notte Sono involta e rapita, e invano io queste Debili braccia, ahi! non più tua, ti stendo. Disse e tosto disparve : e lui, che indarno Gia brancolando, e brancicando l'ombre, E risponder volea, più non iscorge, Nè più l'atra egli può, Caronte il vieta, Varcar palude . Vedovo due volte , Che far mai? dove andar? con quai lamenti Vincer di puovo i Dei d'inferno? Fredda

Colei già solca l'inamabil gorgo. Ben sette mesi sotto alpestre balza, E in riva dello Strimone deserto. Ai venti egli ed all' onde i suoi funesti Casi narrò con lagrimosi carmi. Come usignuol, che dal frondoso pioppo Lamentar s' ode, se una man crudele Gli trasse giù dall' appostato nido I figliuoletti non ancor pennuti: Piange la notte sovra i rami assiso, Solingo piange, e mai non cessa, ed empie Della sua doglia, e di dolcezza i campi. Verso dal labbro non gli usciva, in cui Euridice non fosse, e le sue voci Soavi eran così, ch'ei disarmava Le fere più superbe; onde fu visto Ritirar l'unghie, ed abbassar le chiome Il Re de' boschi, e sino al Tigre cadde Dalla faccia il terror, l'ira dal core. Ohimè! donne fur dunque, in cui poteo La rabbia più, che nelle stesse Tigri? È ver, che poi nulla Beltà gli piacque, Che tutti ei disprezzò del biondo Imene I più ricerchi letti . Ah potean nuovi

Desiri entrar nel cor d'Orfeo? Sdegnate
Di Tracia quindi le più illustri donne
Tra le misteriose Orgie notturne
Gli s'avventaro col pungente tirso,
Cento volte il colpiro, e non contente,
Dirlo potrò? fero il bel corpo in brani,
E lo sparser qua e là per la campagna.
Ed anche allora, mentre al mar travolta
Va per l'onde dell'Ebro la recisa
Dal nobil collo sanguinosa testa,
Chiama Euridice ancor la fredda lingua
Con fioca voce, e mormora sul labbro
Il fuggitivo spirto, oh sventurata
Euridice! e del fiume ambo le sponde
Euridice ripetono; Euridice!

#### AD

# AURELIO BERTOLA

### 1801.

Dotta mano e leggiadra io mai non veggo
Scorrer su molticorde arpa dorata,
O su gli avorj ed ebani vocali
Agile tremolar; nè uscire a un tempo
Tra scelta gente in cerchio assisa io sento
Da un labbro industre un implorato canto,
Ch'io te, Amico gentil, tosto non vegga
Quasi vivo, e presente: allor sul ciglio
Una lagrima viemmi, e mal s'applaude
Chi sol da quel, che udii, nata la crede.
Ma or quai corde argute, e qual di suoni
Leggiadra man risvegliatrice i tuoi
Non meditati a modular t'invita
Teneri versi, che or l'Eliso ascolta,
L'Eliso rapitor di quanto è bello?

Pensi tu a me? Come a voi scende il nostro Fido sospiro, alme da noi divise, Risale a noi per la via stessa il fido Sospiro vostro, ed un secreto vive D'amor commercio tra l'un Mondo, e l'altro? Dimmi: gli Amici a te son pur sì cari, Che non vuoi nella sacra onda Letèa, Degli Elisi tesor, tinger le labbra, Onde con quello delle antiche cure L'obblio non ber de'cari Amici antichi? Pel comune astro, che c'unì, per quelle, Che trapassammo insieme, ore felici, Per colei (1), che del tuo sparir si dole Meco sovente, e al cui propizio raggio Questa tra cui m'aggiro, amena selva Più, che a quello del Sol, cresce e verdeggia, Ti giuro, Amico, che tra questa selva Io non m'aggiro mai, che in qualche pianta Il mio pensier non ti disegni e pinga. Sovra un torrente, che di rupe in rupe Spumando casca, e rimbombando, io siedo Talora, e guardo, e le tante onde e tante,

<sup>(1)</sup> Elisabetta Mosconi.

Che a perder vansi, in contemplar, le umane Parmi veder passar rapide vite, E nel mio core odo sonar tal voce: Perchè stringersi all'uom, che sì fugace, Sì breve cosa è qui? Perchè que'nodi Formar, che tosto esser dovranno infranti? Su quel sostegno riposar, che frale Sotto il braccio deluso ecco si rompe? Per l'aspra della vita opaca valle Solo, e intrepido movi, e di quel bene, Che a te da te verrà, movi contento: Questa non so qual più se folle, o saggia Voce da te stata saria respinta, Bertòla, se il tuo cor male io non vidi Lungo i Partenopèi liti, ove nacque L'amistà nostra, che sì ratta crebbe, D'Adria su l'acque allor sovrane ancora. O della bella in sen Verona mia, Che ti piacque così, ma che or, percossa Dal nemico destin, non è più bella. Guerre funeste! Ah dove son quegli olmi Superbi, e annosi, le cui fronde i molti Miei solinghi pensieri un dì copriro? Quante dolci memorie, e quanta parte

Della mia scorsa etade una profana Scure tagliò! L'arbore ancor cadeo, Che avea il tuo nome su la scorza inciso, E perderti a me parve un'altra volta. Quell'alte Rocche, onde solevi primo Coglier del Sole il primo raggio, e quinci Gli urbani tetti, e il cittadino fiume, Quindi i colli dipinti, e le capanne Tacito vagheggiar, quell'alte Rocche Ruine or son, ruine, che del Tempo La man non rese venerande e illustri. Fuggì Urania da noi, che vide indarno Sorger la sacra a lei vigile Torre, E altrove gir con le astronomiche armi Quel suo figlio, che alzolla, a lei sì caro (1) Nè agli occhi più l'antico Adige piace, Che anzi importuna, e bestemmiata quasi Volve tra due città l'onda, che prima D'una sola ornamento era sì grande, E n' ha lo stesso fiume ira, e cordoglio. Ma l'Elisia cittade, ove or tu vivi, Bertola, scevra è di vicende: eterno

(1) Antonio Cagnoli.

Sereno tutta la circonda e veste. Fiumicelli dividonla, e colline, Ma in tanti abitator sola è una mente: Chè non si giostra là, nè si parteggia, Dove ciascuno il vero scorge, e l'ama. Deh con que'tuoi concittadin, che in terra Fedeli ad ambo noi vissero Amici, Un motto anche di me! Con quello (1) un motto, Che l'erba molle alla pascente greggia Obblíar fea col suo campestre flauto: Poi della villa, che sen dolse, uscito Così nitida pose, e ben tessuta Toscana veste al buon Plutarco indosso. Con quello (2) un motto, che per raro dono Forte spirto serbando, ed alma ardente Sotto guancia rugosa, e crin canuto, Pote negli anni più cadenti e freddi Così viva slanciar giovine vampa O tonando dai rostri, o sospirosi Carmi esalando; ed or fra Tullio, e Maro I passi muove Ombra minore appena. Se non che forse, ove il terren s'inerba

<sup>(1)</sup> Girolamo Pompei.

<sup>(2)</sup> Giuseppe Pellegrini.

Vivace più sotto un' ombrosa pianta, Presso Amaritte (1) il suo poeta è assiso. Nè lontana è colei (2), che le pendici Per salir di Parnaso, a lui s'attenne, E che lasciò con sì funesta fretta Su le Venete sponde il suo bel velo. E ta, l'aperto colle ami tu forse, O de' boschetti le secrete fronde, Saggia Teodora (3), il cui celeste volto, La fresca età, l'amabile virtude Nume in ciel non trovò, che difendesse Dal crudel ferro il tuo purpureo stame? Te della tua magion gli atrìi e le sale, Te dell' Adige tuo pianser le rive, Te di Benaco le più scabre rupi. Acerbe ohimè! cadon le Belle, e i vati, Onde cantate fur, cadono anch' essi,

Onde cantate fur, cadono anch'essi,
Miete Morte del par le rose, e i lauri,
Sordo è l'orecchio, che bevea le dolci
Lodi mertate, e la canora lingua,
Che le lodi sonava, immota e fredda.
Ed io, che a te queste, o Bertòla, amiche

<sup>(1)</sup> Marietta de' Medici Balladoro.

<sup>(2)</sup> Caterina Miniscalchi Bon .

<sup>(3)</sup> Teodora da Lisca Pompei.

Lagrime invio, forse tra poco altrui Una io pur chiederò lagrima amica: E come io queste armonizzate voci Sparsi per te, forse un fedel compagno, Che il mio estremo sospir, quel che la sorte Di far teco mi tolse, avrà raccolto, Darammi alcun pio verso, ond' io più franco Possa a quel suono il piè inoltrar pel tetro Sentier caliginoso, e della Morte Mirar le ignote sedi Ombra più lieta. Oh le siepi rosate, e gli odorosi, Che mai non senton gel, verdi recinti, Aprimi tu! fammiti, Amico, incontra! E se non fur giammai le sante Muse Dalla mia cetra profanate, e s'io Non trassi mai dall'immodestia vezzo, Nè dall'odio vigor ne'miei concenti, Se non m'arse, che il retto, il bello, il grande, Tu ne'ritiri fortunati, ed entro Le caste selve degli eterni allori M' introduci, e mi guida; e tu m'addita Tosto quel vate, onde le carte tanta Spiran virtù, quel tuo divin Gesnero, Che sì ben fu da te lodato, e pianto.

#### A

## PAOLINA GRISMONDI

TRA GLI ARCADI LESBIA CIDONIA.

## 1800.

Come prima su l'Adria a me pervenne
Dalle Orobie pendici, o Lesbia, il tristo
Grido, che ai Lari tuoi Morte vicina
Minacciava i tuoi dì, l'alma percossa,
Sacerdote d'Apollo, al Nume io volsi,
E abbracciando gli altari, O, dissi, padre
Sì delle mute salutifer'arti,
Che dell' addolcitrici arti canore,
Io delle grazie tue l'ultima imploro.
Più non si versi, io son contento, stilla
Su me del tuo favor: perda i colori
Fantasía tutti, e spengasi la fiamma,
Donde nas cono i carmi, che pur sono
Di mia vita solinga il sol conforto,
Ma quell'amabil Donna, ma quel raro

Di Natura lavor, quel suo felice

D'aura immortale e di mortale argilla Con più cura, che mai, nodo composto Salva dalla crudel, che la sua lunga Scarnata man già per disciorlo stende . Tua pur fu sempre questa Donna, o santo Signor Cirrèo . Quante ghirlande fresche Non appese a'tuoi templi? A lei nel core Scendesti spesso, e le sue dolci rime, Tutte Castalio nettare stillanti. Deh come fero in lei la tua hell'arte Parer più bella, e te Nume più grande! Queste le preci furo, illustre Amica, Da me per la tua vita indarno ahi! sparse. Tace per sempre il labbro tuo, favilla Più dagli occhi non balzati, e in quel seno, Caldo di virtù nido, è un ghiaccio eterno. Pallida, immota su funèbre letto Condotta fosti alla tua tomba ... oh! quanto Mutata da colei, che un giorno venne D'Adige mio su la sinistra riva Con le Grazie, e gli Amori al cocchio intorno. Sorser più chiari i dì, più desiate Caddero allor dál fosco ciel le sere,

Le sere, in cui te fra la colta gente Seder vezzosa, e in un composta io vidi, Ed ora d'un silenzie tuo modesto, Come d'un vago vel, coprir te stessa. Ora romper quel velo, e dal facondo Labbro accorto mandar, complice il vivo Scintillante occhio, e complice la bianca Pieghevol mano, a noi mandar le voci, Che magiche d'ogni alma eran catene. Giungean, tuoi modi contemplando, l'armi Lor proprie ad obbliar le tue Rivali, E tacita mordea quell'alme invidia. Talor pregata i carmi tuoi leggevi : E allor non più quell' Adigensi Ninfe, Che di ciò non venían con teco in prova, Di Pindo allora ingelosìan le Dive.

Ma chi l'immago tua, nobile Amica,
Sperar potria di ben ritrarre in carte?
Degno di colorirla un sol pennello
Era nel Mondo; e quel pennello sparve
Da noi per sempre, e gelid'urna il chiude.
O Plinio della Francia (1), o di Natura

<sup>(1)</sup> Buffon.

Pittor divino, che l'eccelsa fronte Chinasti, e il core a questa Donna, quando Tra i boschi di Montbar, dove lontano Dal romor di Parigi, e tra le sacre Palladie carte assiso alla pensosa Fronte facevi della man sostegno, Pellegrina gentil t'apparve, e tutta Del volto suo t'illuminò la selva, Tu solo e gli atti, e il portamento, e il guardo, Il generoso cor, l'ornato spirto Pinto avresti così, che oggi un sì fido Ritratto alquanto raddolcir potrebbe La nostra piaga... o inacerbarla forse. Da te partendo si rivolse al grande Real Parigi. Di cittade angusta, Sovra erto monte fabbricata; e ricca D'industre più, che d'elegante ingegno, Figlia costei? Gente, ch'estranie doti Suol di rado ammirar, così parlava. Sentio nuovo piacer tocco dai piedi Stranieri il suol, nuovo piacer sentío Dagli sguardi stranier l'aere percosso; E un dolce Italo nome, onde que' vati Le cetre loro ad arricchir fur pronti,

Di ripeter godè l' Eco Francese . Ove la coturnata in pien teatro Tragedia innalza il doloroso accento, Volò l'impaziente ospite dotta, E mirò quelle Fedre, e quelle Alzire Dagli occhi trar del popolo commosso Non falso pianto con lamenti falsi. Ma da te non fu allor, sublime Amica, Quell'arte appresa : era in te pria, che il Brembo Cangiassi tu con la superba Senna, E Italia già visto t'avea le scene, Di barbari Istrioni ahi! fatte preda, Le scene ornar visto t'avea più volte D'inusitata Melpomenia luce. Ed io che osai, nella patetic' onda Del fonte Sofoclèo tinger le labbra, Dicea tra me : Questi miei carmi forse Su quella bocca soneranno, in quella Belli parran; di mie fatiche lunghe Questa cara mercede il Ciel mi serba. Lungi, lungi da me l'inutil vada Coturno, che mi piacque, ed or m'incresce. E voi d'illustri antiche Donne, e voi Di Prenci antichi Ombre sdegnose e meste,

Che mi venite innanzi, e m'additate Chi la piaga nel petto ancor sanguigna, Tua colpa, o amor, chi le corone, e i scettri Spezzati in mano, e su la testa infrante, Tornate, Ombre tradite, ai bassi e oscuri Soggiorni usati; altri le vostre pene Ricordi al Mondo, io la mia sorte or piango.

#### AD

# ALESSANDRA LUBOMIRSKI (1)

### 1801.

Te della Senna in su le sponde io vidi Di nuovo lume accender l'aere intorno. Parea, che ti piovesse oro sul crine,

(1) Plus loin, dans un coin de la prison, j'apperçois une jeune Polonnaise, que l'eclat d'un auguste rang, et de vertus plus augustes encore, designe trop à la tyrannie... Graces, beauté, fraîcheur
du premier âge, charmes touchans d'une grande
ame aux prises avec la mort, la mort terrible, ignominieuse des criminels, tout intéresse à son malheur... Naguerès, après un jour marqué par des
bonnes oevres, qui formaient les premiers des ses
plaisirs, elle goûtait un paisible sommeil sous le
dais de l'opulence; maintenant.... Le Voyageur
sentimental en France sous Robespierre par Vernes de Genève.

Che ti fioccasse ognor sul petto neve.

Qual, se mai raggia, ove sia terso il cielo,
Di Venere la stella in pien meriggio,
Rapita in lei s'arresta ogni pupilla,
Tal fermava ciascuno in te gli sguardi,
O Lubomirska; e chi gl'ingenui vezzi,
Chi l'agil portamento, e chi lodava
Su quel Sarmata labbro i Franchi accenti:
Non poche ore infreddaro, e dell'incenso,
Che alle Galliche Dee fumar dovea,
Gran parte a te fu consecrata ed arsa.

O Lubomirska, e quella gente istessa

Dunque fu che t'uccise? E non ti valse,
Non dico il sangue altier, ch'era delitto,
Ma la beltà, ma la tua verde etade,
L'animo grande, e una straniera culla?
Te quella morte, di cui solo degno
Era il giudice tuo, dunque attendea?
Lodi sincere al Correttor del Mondo,
Che l'anime più vili anco, e la cui
Vita nel Mondo è una continua colpa,
Ei d'immortalità volle dotate:
Premio fora, e non pena ad esse il tanto
Dai generosi cor temuto nulla:

Sperinlo indarno; e fuor del corpo uscite; Ed affacciate alla seconda vita, Con dolente stupor sentan sè stesse.

Ma il tuo fallo qual fu ? Sdruscita plebe, D'una immensa città, feccia e rifiuto, Per via t'arresta, e con audaci, insani Detti scomposti ti circonda, come Rombanti insetti a gentil pianta intorno, O fosche nubi, onde talor sorpresa Nel ciel, che imbianca, è la tranquilla Luna. E qual rompe le nubi, e maestosa Suo camin segue quell' argentea Diva, Tale tu passi tra l'ignobil turba, E sol, volgendo il capo alquanto, e i lumi Chinando, vibri nell'ignobil turba Dalle labbra sdegnate un giusto dardo. Questo condusse la tua cara testa Sotto il Gallico ferro . Ah Tigri! Ah Mostri! Di qual barbaro suol, di qual selvaggia Isola inospital tanto s'intese? Vide di sangue forestier macchiati Tauride un giorno i suoi crudeli altari : Pur sovra i nodi d'un femmineo collo Non discendea la Scitica bipenne.

Fallisti, sì, ma solo allor fallisti, Che ver la Senna, onde già pria levatà T'eri, e che sanguinosa allor correa, Tu drizzasti di nuovo il piede incauto. Ed è ver, che sfuggir la nera Parca Potevi, o Donna, se l'acerbo motto, Che dal labbro t' uscì, contro una scalza Disutil plebe, nazion chiamata Dai Franchi regnator, ch' eran suoi schiavi, Se per figlio del tuo crucciato labbro Tu non riconoscevi il motto acerbo, E a ciò abbassar non ti volesti? O troppo Custode allor dell'onor tuo gelosa, Troppo di verità fervida amica, Stringer pietà di noi doveati almeno, Quando di te non ti stringea pietade . Forse di gloria un desiderio immenso, Fralezza de' gran cuori, il cuor t'invase? O del secolo indegno, in cui cadesti, Noja t'assalse, e generosa bile? Molt' alme, il so, benchè faville eterne, Nel corporeo lor carcere rinchiuse Di luce ardono inutile, e non vista, Come in freddi sepoleri ascose lampe.

Altre del carcer lor si slancian fuori Con impeto soverchio, e non faville, Fiaccole son terribili e funeste, Che solo il danno altrui nutre e ristora. Ma non mancano spirti, in cui si scorge Per entro il loro ammanto un puro lume Brillar, qual piove da benigne stelle : Ed in que'giorni ancor ne avea Parigi, Che se nulla potèro in tua salvezza, Se dovetter da te lungi tenersi, Ti accompagnaro almen sino all'alzato Teatro infame con secreto pianto. Dunque il palco feral sotto i tuoi piedi Per la pietade non fu visto aprirsi? Dunque v'ebbe una man, che per le bionde Tue morte chiome il capo tronco prese, E alla gente il mostrò pallido, muto, Di rossa onda grondante; e gente v'ebbe, Che quegli occhi, che amor lanciavan sempre, Mirar sostenne immobili, ed estinti, Nè riversata, e tramortita cadde? Così dunque perir dovea colei, Che avea beltà, virtù, ricchezza, e fama, E non aver, ch'indi la cuopra, un sasso?

Ma che nuoce, se bianca, e di lugubri Parole incisa sontuosa pietra Le tue spoglie non guarda! Un'erba verde Ti fia sepolcro ancor : le più lucenti Su te cadranno lagrimose stille Dell'Alba consapevole, e que'primi Fiori, che il giovinetto anno colora, Vestiranno un terren, cui l'innocente Polve tua renderà sacro, ed illustre. Folle! che dico? Una profana terra, Che Natura ha in orror, e il cui sanguigno Grembo di scellerati uomini è tomba, Te pure inghiottì avara: umane membra D'ogni delitto ricoperte, e lorde Toccar dovevi, e l'oltraggiata, io credo, Tua carne pura ne guizzò sdegnosa. Or chi a fronte di ciò porría dolersi, Che onor mancasse all' Ombra tua di ricca. Ultimo fasto uman, funerea pompa? S'arroge ancor, che in quella veste bruna, Sovra cui spesso tutto il duol si sparge, Nessun mostrossi, ma sul tuo destino Farà sospiri la ventura etade Men feroce, e più giusta; ma vedransi

Di simpatiche lagrime bagnati
Occhi, che non ancora al dì s'apriro,
E che forse cadran su queste carte,
Ch'io per te vergo, o Lubomirska, ahi troppo,
Troppo già da me vista in quella fresca
Del tuo bel giorno invidiata aurora,
Cui tosto venne oscura notte a tergo!
Oscura, sì, pur breve notte: innanzi
Ratto ti apparve il lucido sereno,
E le dorate da un eterno Sole
Belle selve d'Eliso, a cui calasti
Dall'infame teatro alma più grande,
Che se discesa dopo un lungo giro
D'anni felici e di felici eventi
Dal più eccelso vi fossi e ricco trono.

#### A

### SCIPIONE MAFFEI

### 1801.

Spirto divin, che di robuste penne
Vestito, e acceso dell'onesta fiamma
D'una gloria immortal, sì luminoso
Per l'Italico ciel volo spiegasti,
Felice te! che non vedesti il nembo,
Onde Italia, che tanto erati cara,
Tutta fu avvolta: il largo nembo e fosco,
Che d'eccelsi destin sorgendo parve
Gravido a qualche sguardo, e con sì forte
Ruina poi si rovesciò dall'Alpi.
Non altrimenti l'uom, cui tutta langue
L'arida villa sotto il Sirio Cane,
Con incauto piacer mira addensarsi
Sul colle quelle nubi, onde poi cade
Non invocata, e a lui sul tetto salta

L'orrida grandin crepitando: intanto Svelto dal turbin fiero il bosco vola Per l'aria oscura, o travagliato e pesto Scorgesi biancheggiar ne' tronchi infranti Al ritorno del Sol, che invan lo scalda.

O del materno, del sublime affetto, Che l'ondeggiante Merope infiammava, Pittor sublime, o tu, che il bello, e il vero Cercasti di Sofia per li secreti Orti non sol, ma il ver cercasti, e il bello Su le vetuste ancor lacere carte, Tra la ruggin de' bronzi, e negli sculti Parlanti marmi, e nelle moli antiche: Che cor non fora il tuo, nuda di tanti Suoi nobili tesor veggendo Ausonia, Nuda di tanti della man portenti. Portenti dell'ingegno, e degli stanchi Di combatter col tempo avanzi dotti, Che delle veglie tue, della Lincèa Interprete pupilla ivan superbi? Dolenti anch'essi dalle sedi usate Sorser que' vivi effigíati marmi, E di catene ingiuriose avvinti, Ripugnanti lasciaro il Tebro amico,

E quel sacro terreno ad essi caro, Ove Tullio, e Virgilio aprian le labbra; Ove colle non è, che una cantata Fronte non levi, e non che muro, ed arco. Sasso non trovi, che non goda un nome; Ove da un caldo ciel, dalle frequenti Scene superbe il dipintor rapito Tragge Apellèe nel sen faville, e il vate Tra la selva, che un di porgeva a Flacco Domestica ombra, o della Dea di Numa Presso all'arcana opaca grotta gli estri Bee d'Aganippe, ed il furor di Pindo. Ahi stolta Italia, che spogliasti l'armi, Palla non vedi, cui son l'arti a cuore, Vestire in lor difesa elmo, ed usbergo? E voi, pennelli della Grecia degni, Rafael, Tizían, Paolo, Correggio, Con lavoro sì fin la luce e l'ombra Mescolate da voi su le animate Tele fur dunque, perchè il vostro ingegno Da pareti straniere indi pendesse? Sempre rapite o in questa guisa, o in quella, Ma con nostra onta ognor, ci verran dunque Le colorate tele? Or le conquista

L'oro Britanno, ed or la Franca spada. Se le immagini sculte, o le dipinte Tante mura lasciaro ignude, e meste, Quello almen, che la terra in sè confitto Ritenea, ci restò. Folle! che parlo? Ecco tremando, e rimbombando forti Muraglie aprirsi, ecco tremendi massi Staccarsi, rovesciarsi, e ondeggiar torri, Precipitar, nubi levar di polve. La sotterranea mina i tuoi vantati Baloardi, o Verona, insidia, e scorre. Che fai, barbara man? Fermati, getta Quella face mal tolta. E tu, del nostro Michele ingiuríata Ombra sdegnosa, Sbalza dal fondo a spaventar chi atterra L'opre, che scuola furo alla non mai Grata posterità! sbalza, Ombra grande. Ma quelle industri opre infelici almeno Nelle scritte da te pagine dotte, O Maffei, sempre s'alzeranno, e fuori Spingeran sempre gli angoli famosi . Mercè l'arte, onde un mobile metallo Imprime su fedel carta il pensiero, E il riproduce mille volte e mille,

Strugger mai non potrà, non potrà umana
Forza mai violar quella Verona,
Cui l'aurea tua penna illustrò, e che integra
Nell'immortal volume tuo risplende.
Ivi la cerca, ivi la trova il mesto
Cittadin, che il dolor leggendo pasce,
E in diletto il dolor quasi converte.

Quando potesse lagrimoso duolo Una guancia turbar, cui lieve lieve La beata d'Eliso aura percuote, Cagion sariati di non breve pianto Ciò, ch'io narrai sin qui: pur le maggiori Ferite nostre non udisti ancora. I più amici Congiunti, e i più congiunti Sciogliersi Amici; e parteggiar divisa La mensa, e il letto parteggiar diviso: Cader dal volto vero il finto volto, E quella illusion, ch'era più dolce, Che perigliosa, dissiparsi a un tratto: Oui chi pria dominava, alle straniere Catene lieto presentar le braccia: Là chi prima servia, cittadin dirsi, E un ferreo scettro alzar col pileo in testa: Mutar suono le voci ; esser ribelle

All'estranio signor, chi al proprio è fido; Parer bestemmie i nomi augusti e santi Di patria, e libertà, di leggi, e dritti; Spenta del ver la bella luce, i buoni Quasi tutti restar taciti e ascosi, Come, se tutto il Solar globo ecclissa, Tace la schiera tra le frondi ascosa De'nobili pennuti, ed ai notturni Augei, che sbucan tosto, il campo cede: E come accade di bollente vaso, Ove quel, ch'è più impuro, alto galleggia, Nell' Italia infuocata il più vil fango, Plebèo fosse, o Patrizio, andar più in alto: Perder ricchezza, che l'uom guasta, e guasti Tornar più ancora ; ed allentarsi i sacri Nodi, e i salubri freni, onde l'umana Si congiunge, e mantien famiglia immensa.

O dato al Mondo troppo tosto, e tolto,
Maffei, se a noi ti concedeva il fato,
Indarno a noi non concedeati forse.
Vana lusinga! Ascoltò forse i sani
Consigli, che per tempo a lei con labbro
Porgesti ardito, quell'antica e bella
Su gli abissi del mar città sospesa,

Che su l'abisso di ben altro mare Indi pender dovea, contra il cui nuovo Terribil fiotto era ben altro sforzo Erger di senno, e di valor muraglia, Che non fu riunir que' vasti sassi, Con cui del tempestoso Adria mugghiante Finor l'orgoglio minaccioso infranse? Ma potuto avria l'uom mettere almeno Su te, su l'orme tue gli sguardi, quando Della vita il sentiero al più sicuro Piè divenía così intricato e scabro. Io, che in cor t'ebbi dall'età più fresca, Te non potendo, rintracciai que'raggi, Rintracciai quelle, che di te restaro Sparse pel nostro ciel strisce dorate; E se al più duro e più difficil tempo Io non dispiacqui a me, fu sol tuo dono. Dai Signor nuovi, e dai Ministri loro Mover lontano il passo; i nuovi seggi Nè bramar pure ; dalla sacra cetra Una sola non trar voce servile, E più ancor, ch'io non fea, solinghi e muti Condurre i dì, bastar mi parve, ond'io Incolpevol non pur, ma nell'insorta

Comune schiavitù libero starmi: Bastar mi parve, onde gli onesti studi Degli scorsi anni miei volgere in mente, Pensar di te, con te parlar, destare Il tuo cenere augusto, e non sentirmi D'improvviso rossor calde le guance. Deh quando fia, che la costante luce D'un benigno astro, che non tema occaso, Su l'infelice Ausonia alfin risplenda? In queste, se non liete, almen tranquille Giornate intanto, che passar m'è forza, Io trarrò dalle tue fatiche illustri Diletto sempre rinascente; or gli occhi Ponendo su que' tuoi Tragici lai, Che in pien teatro i più gelati cuori Stempraro, e a cui la stessa Invidia pianse; Or te seguendo, che di patrio zelo Sì vero, e ardente, di civil dottrina Sì pura, sì magnanima, sì franca Le carte ingemmi, e così chiaro mostri. Quanto più, quanto più, che in questa Italia, Di nascer nell'antica eri tu degno: Ed ora il vel, che tuttor cuopre in parte Della gelosa antichitade il volto,

Tentaudo alzar con te, che ai rosi bronzi, E ai tronchi sassi, ed ai papiri estinti Rendi le voci, che l'età lor tolse, E parlar fai rotti sepolcri, ed urne, Anfiteatri ruinosi, templi Semisepolti, archi, e colonne infrante; Fatali avanzi, a cui lo sguardo mai Non volge ambizion senza un sospiro, Veggendo ohimè! che l'alte sue speranze Mal si metton da lei nel marmo infido . Come il fral corpo, che rinchiude, in polve Cade alfin la più eccelsa e ricca tomba; Ma le divine prose tue, ma i carmi, Degni del cedro, avranno eterna vita, Come l'alma, onde usciro. Il Veglio crudo Spezzerà quel marmoreo simulacro, Che i grati tuoi concittadin ti alzaro: Ma contra il nome tuo, che dalle labbra De'padri a quelle passerà de'fi gli, Nulla potrà giammai l'invida falce.

A

# BENEDETTO DI CHATEAUNEUF

1802.

O dell'arte di Pindaro, e di Flacco
Cultor pigro, ed amabile, o dell'arte
Del Greco Polo, e del Romano Roscio
Cultor sublime, anzi immortal maestro,
Castelnuovo, io sovente odo una voce,
Che a valicar mi sprona il mare o l'alpi,
E la città veder, che un giorno trasse
Dal fango il nome, e tanta luce or manda.
Ove, grida la voce, ugual tesoro
Di pinte tele, e di scolpiti sassi?
Quanto avea di più bello Italia bella
Nelle bell'arti, or della Senna è in riva.
Com'io rispondo, se maggior nell'alma
Cura non hai, che ti frastorni, ascolta.

Poscia che vincitor di Grecia in core Piantaro il rostro l'Aquile Latine, Crederò io, che l'un de' vinti all'altro Perchè, sclamasse, a vagheggiar sul Tebro Non corri i bronzi effigiati, e i marmi, Già nostri, ed or del Mondo alla Tiranna L'occhio superbo ad erudir costretti? Pur l'uom di Grecia a que'lavori egregi, Che la grave abbellian città di Marte, Levar potea senza rossor le ciglia; Difesi gli avea pria col proprio sangue. So, che illustre non fu quella conquista; Che ornar sè stessi dell'ingegno altrui Bello a tutti non parve in Roma stessa. So, che un Fabio sdegnò dell'espugnata Taranto i simulacri, e a'suoi rivolto Lasciam, disse, al Nemico i Numi irati. So, che trofeo più nobile a uno sguardo Saggio ed umano non si offrì di quella, Che d'altro terren figlia e d'altro Sole Recasti ai tuoi regali orti famosi, Nè altrui rapisti, preziosa pianta, Magnanimo Lucullo, a cui sul crine, Mentre nel cocchio trionfando siedi,

Del ciliegio dell'Asia i dolci frutti Rosseggiar miro degli allòr tra il verde. Ma tali cose, o somiglianti, il Russo, L'Anglo, il Germano, che sudò nell'armi, Non chi all' ombra dormì, dirle s'ardisca, O che in faccia ei s'arresti allo scolpito Coraggioso dolor dell' infelice Laocoonte, e morir vegga il marmo: O in faccia alla celeste ira tranquilla Di quel divino Apollo, che votato Ha l'arco appena, e col sembiante ancora Ferisce il Mostro che ferì col dardo. Nuovo la voce allor muovemi assalto, E a me che osai di amoreggiar la trista Più difficile Musa, innanzi pone I tanti della Senna in riva sorti Teatri, e le calcate da' coturni Primi d' Europa Melpomenie scene . Grande, io rispondo, oggi non è, ma grande Sia pure in Francia, come un dì, il coturno, Perchè, se udir su dotte labbra io bramo I tragici sonar carmi Francesi, Perchè il mar deggio valicare, o l'alpi? Come prima io vedrò per questi colli,

Ove la vita or vivo, assai più spesse Tra gli arbor nudi biancheggiar le case, Me cortesi accorran d' Adria le sponde, Ove i Tragici udrò Francesi carmi, Castelnuovo, da te più forti, e caldi, Più teneri, piu veri, e più sublimi, Tragici più, che delle lor materne Penne immortali non usciro un giorno. E udrolli ancor da quella illustre Donna (1) Nelle cui più riposte, e ben temperate Dall'attenta Natura elette fibre, Della grand' arte di Lekenio, e tua, Tacito stava, e addormentato il germe. Ma non sì tosto a lei tua viva luce Rifolgorò nell'alma, che destossi Ouel buon principio, sviluppossi, e ai fidi-Maestri raggi, come nobil gemma, Che in grembo della sua nativa rupe L'alta face del Sol colora e infoca, Ouel s' accrebbe così . che or nè Palmira Tu rappresenti, nè Adelaide, o Donna, Ma Adelaide sei, ma sei Palmira:

<sup>(1)</sup> Isabella Albrizzi.

Si fende a te dinanzi il cor più duro, Dell'orecchio non men l'occhio ti approva, Gioisce l'amistade, e se l'Invidia Ti viene ad ascoltar, parte punita. Speme la nota voce ancor non perde, E i recenti edifici, onde abbellito Sempre più sembra insuperbir Parigi, Ricorda, e aggiunge, che giocondo fora La da me visitata alma cittade Visitar nuovamente, e far paraggio De' nuovi rai con lo splendore antico. Io non rispondo allor: ma fosca io credo, Nube improvvisa mi ricopre il volto. Giocondo il riveder le vie, per cui Strider sentiasi quell'orribil carro, Che all' empio altar, che sotto l' empia scure Innocenti guidò vittime tante? Giocondo il riveder la piazza, dove Nelle troncante sanguinose teste Quegli occhi anco si spensero, che volti A me non d'altro che di cetra adorno S' eran con ospital raggio cortese? Non è, non è di sì selici tempre La mia memoria, che i dolenti casi

Deponga tutti, e sol ritenga i lieti. Non fu colà, che testè l'oro avito Non pur, non pur l'ereditato nome, Ma l'ingegno, il saver, l'arti, gli studi, Ma l'innocenza, la virtù, la fede, L'amistà, la pietà, l'umanitade, Tutto, fuorchè il delitto, era delitto? Templi caddero, e altari, onde agli oppressi Cuori anche il Ciel rapire; a quel di piena Egualità cieco desío tornava Soverchio, ed importuno un Dio nel Mondo; Riuscía peso troppo grave un Nume Di que' Saggi novelli al folle orgoglio. O dell'arti più belle, e di virtude, La più bella d'ogni arte, amico, e mio, Cui questi pochi di color non gajo Fiori, che io colsi in Elicona, or mando, È ver, che l'infernal mostro, che ascoso Non istava già più, ma discoperto Sen giva, e baldo, ed il superbo capo Erger parea sino alle stelle, e Giove Con Titanica man cacciar di seggio, È ver, che l'infernal mostro, che detto Viene Ateismo, fu colpito alfine:

Ma nuoce ancor, domo quantunque e vinto. Tal, poichè quell' eroe, ch'ebbe da Palla La mente, e il brando da Mercurio, e l'ali, Poichè il gran Perseo alla non mai veduta Impunemente da un mortal Medusa Diè su l'infame collo il divo colpo, Mentre col teschio in man pendea volando Su l'Affricano suol, le stille rosse, Che da quello piovean, dal suol raccolte, Se narra il ver la Fama, ad animarsi, A crescer tosto cominciaro in angui Morte spiranti; e benchè tronca, e spenta, Di nuocer non restò l'orribil testa.

#### A

## ISOTTA LANDI

1803.

Tra i più bei doni, onde propizio il cielo
Questa vita mortal consola, ed orna,
Bel dono parmi, che d'amor sien degne
Quell'alme, a cui da noi si dee più amore;
Che là ci chiami il piacer nostro ancora,
Dove il nostro dovere ad ir ci sforza.
Numi clementi! e qual, se una sorella
Con le mie stesse man, Prometeo nuovo,
Potess'io modellarmi, e qual vorrei
Di terren limo, e di celeste fiamma
Sorella a me compor, che punto fosse
Da te, cui diede a me il destin, diversa?
Locato io non avrei nel mio lavoro,
Se non quanto in te veggio: il pronto ingegno,
Che da te fu con tanta cura ornato,

Ed il maschil, ma non austero, senno; Quella mente del ver, del grande amica; Quel core, che del bello ai dolci tocchi Fedel risponde; le sembianze grate; La non imbelle fibra, e il non restío Circolar de' tuoi spirti, onde la cara Salute, e quel, che non di rado è seco, Quel fortunato di letizia lume, Di cui splende il tuo volto, e a cui davante Io, ch'ebbi da Natura altro di linfe Moto, e struttura altra di nervi, io spesso Serenai l'alma : come in faccia al Sole Fosca nube s'indora, o come vedi Sotto l'orbe di Cintia un'onda bruna Di non proprio brillar tremolo argento. Che dirò della tenera amistade, Che sin dai primi anni a me serbi? Io stesso, Artefice geloso, un più sincero Per me, un più caldo, un più costante affetto Non avrei nelle tue viscere posto. E qual migliore havvi amistà di quella Di german con germana? Più soave Dell'amistà, che l'uomo ad uom congiunge, E senza i rischi troppo dolci a un tempo

Dell'amistade, che non rade volte A gentile il congiunge, e non sua donna. Deh perchè scritto era lassù, che piaggia Sì lontana da me ti ritenesse, Che di tanto Eridàn l'onda nemica Ti partisse da me? Frequenti, è vero, Vengono e van tra noi le suggellate Degl'interni pensier carte cosparse, Felice arte, che all'uom un Dio cortese Certo inspirava! Vive il foglio, e parla: Nè per lunghezza di cammin frapposto Si raffreddan le note a lui commesse. Ma non è ciò quel rapido, e fervente, Come in due, che un sol tetto insieme accoglie, Riverberar di amici sensi alterno: Non quel pronto, e reciproco versarsi D'un cor nell'altro: della man più schietto Par sempre il labbro, e meglio scorgi un' alma, Ch'è nella voce, ed è negli occhi a un tempo. Pur lo spazio crudel, che tra noi giace, Sì non si stende, ch'io talor nol vinca. E se un laccio importun, da cui legato Restò ad un tratto il piè già mosso, io spezzo, Ti giuro, o cara, che non pria la bella

Vergin celeste avrà nelle stellate Sue case ascolto il Re degli astri, e a lui Tolti dall'aureo crine i rai più ardenti, Che me l'onda maggior, che Ausonia irriga, Rivedrà sovra largo, e troppo lento Naviglio, il cristallin liquido tergo Premere ad essa dall' un margo all' altro. Sai quale oggetto allor me, che sovente Nelle passate portentose etadi Col pensier vivo, quale oggetto allora Me chiama, e in sè l'estatico mio sguardo Ritien confitto? Quell'eccelse Pioppe, Che il fiume, onde a sè fan lucido specchio, Tingon di lunga, e mobile ombra, e verde. O d'amor di sorella esempio insigne, Se fede ottien da noi fama sì antica! Ben quattro interi mesi amaro pianto Sparser le fide Eliadi su l'amato Fetonte estinto; e poteo sol la scorza Di che il Ciel per pietà lor ciuse il petto, Fermar la dura scorza il lor sospiro. Ah giovine infelice! e qual ti prese Ambizíosa insania? Tu i paterni Destrier, le vene di quel fuoco pieni,

Che sbuffan sempre dall'eteree nari, Tu per gli alti sentieri, e tra l'immenso Dell'incognito Olimpo orror guidarli, E ai mortali un mortal recare il giorno? Ah giovine infelice! ecco alla terra, Che ferir da improvviso ardor si sente, Troppo vicina omai l'incauta ruota Correre, e tutte paventar le cose; Corrucciarsi il Tonante, e la trisulca Folgore in te scagliar : svelto dal cocchio Tu, fendendo il suonante aère, piombi Nell'Italico Po. Su via, correte, Najadi dell'Italia, le riarse Membra lavate con la man pietosa, E lo spirto atterrito abbia da voi D'un sepolcro il conforto al fiume in riva. Vide Climène dopo lunga via La tomba del figliuol : videla, e il seno Percosse, stracciò il crin; pur visse ancora: E delle suore, chi l'avria creduto? Fu minore nel duol la stessa madre. O con vincoli a me più, che di sangue, D'amor congiunta, non avrai tu certo A lagrimar sul tuo fratello ai vivi

Da temerarie imprese tolto, e fatto Di folle ambizion vittima illustre. Troppi ebbe già questa dolente etade Nuovi Fetonti, che d'orgoglio insani Nel Mondo, che in tenèbre ai loro sguardi Giacea, recar si confidaro il giorno. Il fulmine del Cielo, è ver, gli svelse Dagli alti seggi, e li ridusse in polve : Non però sembra interamente spento L'incendio, cui qua e là sparse nel Mondo Quella da lor corrotta, e mal vibrata, Che rubaro a Sofia, luce funesta. Ma quale a me decreti morte il fato, Che sarà, questo so, tacita e oscura, Come tacita e oscura è la mia vita; Io questo voto innalzo: a me rinchiuda Pria, che a te, gli occhi l'inamabil Parca. E dietro ad esso un altro voto io mando Non meno ardente. Del vicin mio fine Su penne rapidissime ti giunga L'ingrato avviso; e al cocchio tuo bramosi S'attacchin, si rinnovino robusti Corsieri; e fede quello serbi; e unita Al margine di là per te si trovi

L'usata barca traghettante; e un solo
Non s'attraversi o in terra, o in onda inciampo:
Ond' io tra l'ombre della morte vegga
Te nell'egra mia stanza entrar qual raggio,
Che quell'ultimo giorno ancor m'indori;
Ond' io possa una volta ancor sentire
Con la mia la tua mano, e a te vicino,
Se viver non potei, morire almeno.
Perchè perchè non vietò giusta legge
Alle fanciulle i talami stranieri?
Pur quando fisso il mio pensiero io tengo
Nell'egregio uom, cui ti condusse Imene,
Tronco i lamenti, ed il mio danno quasi
All'arbitro destin, cara, io perdono.

#### A

# GIROLAMO FRACASTORO

FILOSOFO, ASTRONOMO, MEDICO,
E POETA INSIGNE.

1803.

Dove ti cerco? A qual del verde Eliso
Boschetto, o colle ti dimando? Il passo
Muovi con quelli, che ne'ciechi entraro
Laberinti dell'alma, e grave ancora
Dal lungo meditar portano il ciglio?
O tra quelli sei tu, che al ciel notturno
Volsero un dì l'astronoma pupilla,
Ed intorno al cui fianco un manto azzurro
Di stelle d'òr tutto cosparso ondeggia?
Ti ha il coro forse di color, che questa
Fiaccola breve delle umane vite
Serbaro ancor per qualche istante viva,
E deluser la Parca? O il coro invece
De' buon poeti, che su l'auree corde
Poser degne di Febo utili cose,

E pura in seno custodir la sacra Nel fonte Ippocren
èo bevuta fiamma? Se famosa non mente antica voce, Quel, che piacea quassù, sotterra piace. Ma là, dove ogni ver su gli occhi splende, A che d' Urania maneggiar la sesta? A che nell'uomo entrar col guardo, o rare Sveller di piaggia in piaggia erbe salubri, Ove nè son corpi a sanar, nè infetta Dagli antichi suoi mali andar può l'alma? La cetra sì, quella Latina cetra, Che già toccasti di Benaco in riva, Pur tocchi all'ombra de' boschetti eterni, E più santa è la man, ma non più dotta: Che quel tuo canto, a cui le raddolcite Paterne balze rispondean, quel canto Delle beate aure e dell'onde, quello Dell'eco degli Elisi era già degno. Teco il gran Mantovano, alla cui voce Sì ben la tua s' accorda, i versi alterna: Taccion l'Ombre compagne : e spesso, mentre Ripete i carmi di Virgilio, i tuoi Ripeter crede l'ingannata selva. O Fracastor; deh come mai quel Bello,

Quel, che a sì pochi eletti Spirti è dato Di raggiunger talor, Bello sovrano, Come dato a te fu di coglier sempre? Talvolta, è vero, io pur dinanzi al guardo Mel veggio sfavillar : ma quando ad esso Con la mente mi accosto, e che afferrario Già parmi, ecco mi sfugge, e via sen vola. Qual giovine destrier, se fuor di stalla, Spezzati i nodi, uscì nel prato, e i servi Ver lui pronti si slancino; s'arresta, Infingendosi, il tristo, ed anche l'erba Talor si mette a pascolar: ma come La man già già sopra si vede, sguizza Subito e balza, e in un istante tutto Dietro l'agile piè si lascia il campo. Ma che? Sin dal vagir tuo primo il Mondo S'accorse, ch'eri nato ad alte cose. Or portento inaudito! Su le braccia Ti avea la madre, ed imprimeati, io credo, Baci, e poi baci; dalle fosche nubi Lucidi uscian tremoli lampi in quella, E frequente l'irato etra tonava. Ed ecco fiammeggiar la stanza, e tutto Tremar dal fondo, e rimbombar l'albergo.

Che fu? che avvenne? Su la nuda terra Giacea la madre sventurata, e intatto, E ignaro del felice a un tempo, e tristo Tuo caso, e forse col sorriso in bocca, Al fulminato sen stringeati ancora.

Fama è, che Adige allor la sua canuta Di verde pioppo incoronata testa Dall'onde alzasse, e i glauchi lumi acceso Tal s'udisse a gridar : Cresci, o sublime Fanciullo, cresci, o mio novello vanto. Te non invan la folgore rispetta. Tu aprirti un giorno di Sofia per gli orti Sentier saprai non tocchi, e dispiccarne Vergini fiori d'immortal fragranza. Tu il lento delle rapide comete Spiar ritorno, tu scacciar dal cielo Gl'importuni epicicli, e offrire un nuovo Miglior cammino alle rotanti stelle, L'occhio di doppio vetro armar tu primo . Ma te dal ciel richiameranno in terra Gli egri mortali, che per te fien tratti Dalle fauci dell' Erebo: invocata Verrà dai lidi più remoti l'alta, La divina tua possa, e supplicanti

I Regi a te dimanderan la vita. Poi ti accorran del tuo bel Caffio i boschi, Ove con man romita andrai scorrendo Su l'ebano sonante. Oh! fortunate Rupi di Baldo, che sovente udranno La solinga tua Musa, e fortunato Il gran padre Benàco, a cui rinata L'aurea parrà del suo Catullo etade . Correte, anni, correte, onde men tardo Giunga quel dì, ch'io del tuo dolce canto Volverò l'onda mia piena, e superba. Disse, ed il capo sotto l'onda ascose. Perchè narrarti, o Fracastor, quai vive Tosto mandò l'ingegno tuo scintille? Come Padoa stupì d'un tanto alunno? Con quanta gloria seguitasti un tempo Quel prode Livían, braccio di Marte, Che i buon vati accogliea sotto i suoi lauri?

Quel prode Livían, braccio di Marte,
Che i buon vati accogliea sotto i suoi lau
Con quanta festa indi ti strinse al petto
La Patria, che mirò d'ogni più rara
Virtù l'esempio in te, cui mai nessuna
Dal tuo nobil cammin lusinga torse?
Non la luce dell'or, che tu spregiasti,
Pago del poco; non delle superbe

Corti la luce, che o fuggisti ratto, O appressar non volesti; non la luce D'un volto, che piacer prometta, e calma, E naufragio apparecchi intanto, e morte: Come i notturni fraudolenti fochi, Che Nauplio alzò sovra i Cafarei scogli, A cui, mentre pensava in porto addursi, Percosse il vincitor navile Argiv o . Ma fu mai che turbasse oscura nube Il seren de' tuoi giorni? Ohimè, l'Amico, L'amico tuo più caro, a cui ti univa La virtù stessa, ed il comune Apollo (1), Cade, lungi da te, nel fior più bello Della gloria, e degli anni. Ohimè! due figli, Teneri ancor, su l'egre piume io scorgo Giacer l'un prima, indi a non molto l'altro, Due figli, che in lor pro l'arte paterna, Onde tanti risorsero, con voce, Che ti divide il cor, chiamano indarno. È ver, che almeno in quel funèbre canto, Che dal cor tuo scoppiò, vivranno eterni. Cadi tu ancora; e la domestic' arte

<sup>(1)</sup> Marc' Antonio dalla Torre.

Sovra te stesso non ti venne dato Nè di tentarla pur : poichè l' avara Morte, onde meglio assicurar sua preda, Tacita giunse, e te, che a parca mensa Sedevi inerme, rovesciò d'un solo Colpo improvviso. Ma la tua Verona Perderti affatto, o Fracastor, non volle. Nel prisco, e nobil suo marmoreo Foro Quindi io ti miro con Catullo, e Macro, Con Vitruvio, con Plinio, e con Nepote, Egregi tuoi concittadin, ti miro Vivere ancora, e meditar nel sasso. O venerati simulacri, e cari, Dite (poichè di sotto a Greca mano Per gran ventura non usciti, e quindi Dal Gallico scampati inclito artiglio Pur m'è concesso interrogarvi) dite : Tra questa ornata Gioventù, che amico Degli asili secreti, e delle ignare Recondite foreste io mal conosco, Vedete alcun giammai, che a voi dal basso Tinti d'illustre invidia innalzi gli occhi, E del desio d'una egual fama accesi? Spesso un Maffei gli alzava e non già invano;

Però tra voi spirante in marmo anch'esso Le Patria il collocò . Sotto l'industre Scarpello oh come cedea pronta, e quasi Lieta di farsi lui, la dura pietra! Ma chi tra questa Gioventù novella, Chi fia che salga un di sopra quell' arco, Di cui la cima solitaria alcuno Non sostien simulacro, ed un ne aspetta? Quando sarà che inonorato e nudo Non s'incurvi quell'arco, e non accusi La degenere prole, e i tempi imbelli? Possa io, deli possa a quello sopra un degno De tuoi compagni, o Fracastoro, un degno Di te veder nuovo compagno! Parmi, Che al ferreo, eterno, inevitabil sonno Contente io chiuderei quel di le ciglia.

AD

### APOLLO

1803.

Juesta, che sul Panaro a me ponesti Nella giovine man cetra diletta, La qual poi meco al patrio Adige, e ai liti D'Adria, e in val d'Arno venne, e in val di Tebro, Tra l'Elvetiche rupi, e le Sabaude, E della Senna, e del Tamigi in riva: Questa cetra, che mai, sia loco al vero, Altro su le plaudenti ingenue corde, Che la beltade, e la virtù non tolse, La beltà saggia, e la virtù gentile; E che importuna ai boschi solo e agli antri, Se invitata non fu, nel Mondo tacque, Modesta l'un dirà, l'altro superba: Questa cetra de' miei giorni più lieti Fregio, e conforto de'più tristi giorni, O tu di Giove e di Latona figlio, Dio dell'arti, e del dì, che il nostro ingegno,

Come le piante e l'òr, scaldi e maturi, Sì, questa cetra, ahi non più mia! ti rendo. Passò stagion di affaticarla, e trarne Voci nobili ed alte; non pensato Ecco mi colse il cinquantesim'anno. Ma perchè non pensato? Io pur vedea Curvarsi a poco a poco il tergo a Fosco, E di Quintilio tra le nere chiome Furtivo biancicar più d'un capello. Io pur vedea di Lalage sul volto La tacita spuntar grinza nemica, E dagli occhi d'Aglàe, benchè non sazi Di lanciarlo, cadere il natío foco. So che vigore ad un canoro spirto Non toglie ognor l'invida età: col crine Mai non incanuti lo stil di Armeste (1); Sedici lustri e più di Diodòro (2) Ha la penna, che getta ancor faville; E di Comante (3) tra le vecchie vene Molta fiamma Dircèa scorrea col sangue. Ma ciò dato fu a pochi; e non a gente

<sup>(1)</sup> Pellegrini.

<sup>(2)</sup> Bettinelli.

<sup>(3)</sup> Frugoni.

Di men che forti, o logorati stami Fu dato, a gente, cui tormenta e spossa Un secreto vibrar di nervi offesi, Che il dolce sonno appunto in quel, che l'ale Stender vuol sovra me, da me respinge. O de' Numi il più amabile e leggiadro, Poniam che fiochi sovra queste labbra Non sien gli accenti ancor, che vuoi ch' io canti? Già quella, che sul lido Anglo, e sul Franco Lungo tempo fumò temuta guerra, Con un funesto lume, che sgomenta Le genti più lontane, alfin vampeggia. La tiranna del mare Anglica prora Scorre ogni flutto minacciando morte Dai cavi bronzi fulminanti, ond' arma Il volubile fianco, ed ingannando Con la vela ingegnosa i venti avversi . Ferve intanto il lavor ne' Franchi porti: Risuona, e volentieri il patrio abete Sotto la nota man si curva in nave . Nel Console guerrier son gli occhi tutti

Conversi, o debba ne' Britanni mari Naufragar la sua gloria, e giù dal crine Cader nell'onda i lauri; o tale accordo Fermato egli abbia con la nebbia, e il vento, Che l'opposto afferrar lito, spiegarvi Le sue falangi, e della gran Nemica Piantar nel core il mortal dardo ei possa. Ahi quanta occision della marina Teti non sol per gl'infecondi campi, Su quelli anco di Cerere e di Pale, E nel tuo seno, Italia mia, se tosto Gallia, e Albione non ammorzan l'ire! Ma per le rocche smantellate, ed arse, E tra l'ampie de'morti, e de'mal vivi Gemebonde cataste andar non ama Quella pia Musa, a cui mi desti in guardia; Seguir con inuman complice verso Non ama il ferro, che tra carne e carne S'innoltra, e ornar di studiati suoni Ferite immense, e trar dal sangue il bello. Dirai. ch' io posso a più feroci plettri Lasciar le pugne, e poesia far d'altro; Che Natura offre ancor tutta sè stessa A chi ritrarla poetando ardisca; Che il secol guasto ha pur qualche virtude, Cui da Pindo recar fresche ghirlande, Nè giammai troppi contra il vizio indegno

Fuor dell' arco Teban volano i dardi.
O dall' arco d'argento, e dal crin d'oro,
Ciò, di che forse alcun de'tuoi seguaci
Non osò favellarti, ascolta, mentre
Per quest'ultima volta i Toschi accenti
De'suoni tuoi, con te parlando, io vesto.

L'arte de' carmi su gli umani petti Non esercita ognor lo stesso impero. Trionfa, quando è ancor giovine il Mondo, Vivo il sentir, l'immaginar fervente, Dell' armonia sotto i novelli colpi Facile a rimbalzar la vergin fibra. Splendide meraviglie, alti portenti Là puoi narrar, 've forti polsi ha l' alma, E non ha forti sguardi ancor la mente. Trionfa pur l'arte de'carmi, quando Da barbarica notte il Mondo uscito Ringiovenisce : chè da lunga fame Sospinto allor quel prezíoso cibo, Da cui poi torcerà le sazie labbra, Chiede, e nuova gli par la per lunghi anni Dimenticata Ippocrenèa dolcezza. Ma se mai l'uom, più che non sente, pensa, Se fantasía già infredda, e s'inorgoglia

Ragion più sempre, sospendete, o vati, Le vestre lire alle pareti vostre, Lunge i plettri disutili, rompete L'eroica tromba, e la zampogna agreste: Troppo tardi schiudeste al giorno i lumi. E voi, giovani industri, a cui nel petto Ferve l'amor delle buone arti, armate Di compasso la man, l'occhio di lente, Cose in terra cercate, o in cielo ignote: Misurar, calcolar, nelle lor parti I corpi scior, negli atti suoi lo spirto, Ne' moti l'alma, a voi sia studio, e fama. Vi favoreggia anche il linguaggio agli usi Vostri più acconcio, e men propizio al vate, Che il nerbo in quel dell'età prima, e il foco Non trova più; che le invecchianti voci Perder vede il color, perder la luce, E nel lusso novel piange l'antica Povertà madre degli ardir felici. Mentre un più dotto, e saggio, e per le nuove Ricchezze innanzi a voi più ridondante Scorre idioma; nè vi cal, se tanto S'infiavolisca, quanto più si stende : Come torrente, cui montana neve,

Che all'Austro cesse, arricchì di onde e di onde, S'alza, e per le compagne ampio si spande, Ma l'impeto natio perde, e quel primo, Di cui stupiano i boschi, alto rimbombo. Nume Castalio, a che più a lungo io stanco L' orecchio tuo divino, e quel ti narro, Che di me tu sai meglio? Eccola omai La compagna fedel d'ogni mio passo, La de' miei più reconditi pensieri Consapevole cetra, ch' io devoto, Te ringraziando .... Ed un sol verso adunque Non uscirà più del mio petto? Il piede Per l'usata movendo amena selva Pender vedrò nell' aria, e innanzi al verde Cento pender vedrò su l'ali d'oro Fantasmi, nè afferrar potronne alcuno, Ed a me farlo armonizzar sul labbro? Non potrò un vezzo pellegrin, se il trovo, Un gentile atto, un modo accorto, un raro Sforzo dell'alma, un sacrifizio illustre Sparger di meritata Aonia luce? De'miei lvori ancor recenti , e caldi Dal vampo ancor della Febèa fucina, Più non andrò l' invidiabil premio

A coglier negli attenti occhi sagaci Di Temira, e nel giudice sorriso? Col fresco mormorar la nota fonte Indarno indarno l'usignuol rivale Dal vicin ramo inviterammi al canto? Sir d'Elicona, il dono tuo, che incauto Io ti rendea , ritegno: ah! un Dio nemico La mente m'offuscò, quand'io pensai Poter vivere un di fuor del tuo regno. Splenda su me benigna stella, o cruda, Languida io senta, o vigo rosa vita Scorrere in me, no, questa cara cetra Non si distaccherà mai dal mio fianco; Seguirà meco ad invecchiar; le corde Ne toccherò con man tremola e inferma, Che morrà su le corde : e quando chiusi All'azzurro del ciel, de'colli al verde, E ai volti amici avrò per sempre gli occhi, Di víole intrecciata e di giacinti Scender meco dovrà nel bujo eterno Della tacita tomba, e il sonno stesso Dormir con me sotto lo stesso marmo .

# INDICE

| EPISTOLA PRIMA.                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| A Isabella Albrizzi Pag.                   | I          |
| EPISTOLA SECONDA.                          |            |
| A Elisabetta Mosconi                       | 9          |
| EPISTOLA TERZA.                            |            |
| A Giacomo Vittorelli                       | 19         |
| EPISTOLA $QUARTA$ .                        |            |
| A Giovanni dal Pozzo                       | 24         |
| EPISTOLA QUINTA.                           |            |
| Ad Aurelio Bertòla                         | 32         |
| EPISTOLA SESTA.                            |            |
| A Paolina Grismondi, tra gli Arcadi Lesbia |            |
| Cidonia                                    | 39         |
| EPISTOLA SETTIMA.                          |            |
| Ad Alessandra Lubomirski                   | 45         |
| EPISTOLA OTTAVA.                           |            |
| A Scipione Maffei                          | <b>5</b> 2 |
| $EPISTOLA\ NONA$ .                         |            |
| A Benedetto di Chateauneuf »               | 6 r        |
|                                            |            |

| EPISTOLA DECIMA.                         |    |
|------------------------------------------|----|
| A Isotta Landi                           | 68 |
| EPISTOLA UNDECIMA.                       |    |
| A Girolamo Fracastoro Filosofo, Astrono- |    |
| mo, Medico, e Poeta insigne »            | 75 |
| EPISTOLA DUODECIMA.                      |    |
| Ad Apolio                                | 83 |

# SEPOLCRI

V E R S I

DI UGO FOSCOLO

E

D' IPPOLITO PINDEMONTE

PISA

PRESSO NICCOLÒ CAPURRO

MDCCCXVII.

Et tumulum facite, et tumulo superaddite carmen VIRGILIO, NELL' EGLOGA V.

### AL

### CORTESE LETTORE

### IPPOLITO PINDEMONTE

6, 1

Io avea concepito un Poema in quattro canti e in ottava rima sopra i Cimiteri, soggetto che mi parea nuovo, dir non potendosi che trattato l'abbia chi lo riguardò sotto un solo e particolare aspetto, o chi sotto il titolo di sepolture non fece che infilzare considerazioni morali e religiose su la fine dell'uomo. L'idea di tal Poema fu in me destata dal Camposanto, ch'io vedea, non senza un certo sdegno, in Verona. Non ch'io disapprovi i Campisanti generalmente: ma quello increscevami della mia Patria, perchè di-

stinzione alcuna non v'era tra fossa, e fossa, perchè una lapida non v'appariva, e perchè non concedevasi ad uomo vivo l'entrare in esso. Compiuto quasi io avea il primo canto, quando seppi che uno scrittore d'ingegno non ordinario, Ugo Foscolo, stava per pubblicare alcuni suoi versi a me indirizzati sopra i Sepolcri. L'argomento mio, che nuovo più non pareami, cominciò allora a spiacermi; ed io abbandonai il mio lavoro. Ma leggendo la poesia a me indirizzata, sentíi ridestarsi in me l'antico affetto per quell'argomento; e sembrandomi che spigolare si potesse ancora in tal campo, vi rientrai, e stesi alcuni versi in forma di risposta all'autor dei Sepolcri, benchè pochissimo abbia io potuto giovarmi di quanto avea prima concepito e messo in carta su i Cimiteri.

Questi versi io t'offerisco, Lettor cortese, facendoli precedere dal componi-

mento, cui son di risposta, e che tu potresti non aver letto. Appartengono ad esso alcune parole in carattere diverso, che trovansi nel componimento mio; il che io noto per questo, che al mio potria taluno andar tosto con gli occhi. Quante specie non v'ha, come d'autori, così ancor di lettori?

Crederei bensì di far torto a tutti, se annotazioni aggiungessi. Chi non ha, per cagion d'esempio, una qualche cognizione di que giardini tanto celebri dell'Inghilterra? Forse men note sono, benchè a noi più vicine, le sale sepolcrali della Sicilia: ma il passo mi pare abbastanza chiaro per quelli ancora, che udito non ne avessero parlar mai.

Dirò per ultimo, che quel Camposanto di Verona riman chiuso da poco in qua anche ai morti. Forse i lamenti di molti vivi ne furon cagione. Ora si seppellisce invece ne' chiostri d'un mona-

### VI

stero; ed è lecito l'avere una sepoltura particolare, il mettere un'iscrizione, e l'andare a piangere i nostri cari su la sepolcrale lor pietra.

# UGO FOSCOLO

### A

# IPPOLITO PINDEMONTE

All'ombra de'cipressi e dentro l'urne
Confortate di pianto è forse il sonno
Della morte men duro? Ove più il Sole
Per me alla terra non fecondi questa
Bella d'erbe famiglia e d'animali,
E quando vaghe di lusinghe innanzi
A me non danzeran l'Ore future,
Nè da te, dolce amico, udrò più il verso
E la mesta armonia che lo governa,
Nè più nel cor mi parlerà lo spirto
Delle vergini Muse e dell'Amore,
Unico spirto a mia vita raminga,
Qual sia ristoro a'dì perduti un sasso,
Che distingua le mie dalle infinite
Ossa che in terra e in mar semina Morte?

Vero è ben , Pindemonte! Anche la Speme , Ultima Dea , fugge i sepolcri ; e involve Tutte cose l'obblio nella sua notte ; E una forza operosa le affatica Di moto in moto ; e l' uomo e le sue tombe E l'estreme sembianze e le reliquie Della terra e del ciel traveste il Tempo .

Ma perchè pria del Tempo a sè il mortale Invidierà l'illusion che spento Pur lo sofferma al limitar di Dite? Non vive ei forse anche sotterra, quando Gli sarà muta l'armonia del giorno, Se può destarla con soavi cure Nella mente de' suoi ? Celeste è questa Corrispondenza d'amorosi sensi, Celeste dote è negli umani; e spesso Per lei si vive con l'amico estinto E l'estinto con noi, se pia la terra, Che lo raccolse infante e lo nutriva, Nel suo grembo materno ultimo asilo Porgendo, sacre le reliquie renda Dall' insultar de' nembi e dal profano Piede del vulgo, e serbi un sasso il nome, E di fiori odorata arbore amica

Le ceneri di molli ombre consoli.

Sol chi non lascia eredità d'affetti
Poca gioja ha dell' urna; e se pur mira
Dopo l'esequie, errar vede il suo spirto
Fra 'l compianto de' templi Acherontei,
O ricovrarsi sotto le grandi ale
Del perdono d'Iddio: ma la sua polve
Lascia alle ortiche di deserta gleba,
Ove nè donna innamorata preghi,
Nè passeggier solingo oda il sospiro
Che dal tumulo a noi manda Natura.

Pur nuova legge impone oggi i sepolcri
Fuor de'guardi pietosi, e il nome a' morti
Contende. E senza tomba giace il tuo
Sacerdote, o Talìa, che a te cantando
Nel suo povero tetto educò un lauro
Con lungo amore, e t'appendea corone;
E tu gli ornavi del tuo riso i canti
Che il Lombardo pungean Sardanapalo,
Cui solo è dolce il muggito de' buoi
Che dagli antri Abduani e dal Ticino
Lo fan d'ozj beato e di vivande.
O bella Musa, ove sei tu? Non sento
Spirar l'ambrosia, indizio del tuo Nume,

Fra queste piante ov'io siedo, e sospiro Il mio tetto materno. E tu venivi E sorridevi a lui sotto quel tiglio, Ch'or con dimesse frondi va fremendo Perchè non copre, o Dea, l'urna del vecchio, Cui già di calma era cortese e d'ombre. Forse tu fra plebei tumuli guardi Vagolando, ove dorma il sacro capo Del tuo Parini? A lui non ombre pose Tra le sue mura la città, lasciva D'evirati cantori allettatrice, Non pietra, non parola; e forse l'ossa Col mozzo capo gl'insanguina il ladro Che lasciò sul patibolo i delitti. Senti raspar fra le macerie e i bronchi La derelitta cagna ramingando Su le fosse e famelica ululando; E uscir del teschio, ove fuggía la Luna, L'upupa, e svolazzar su per le croci Sparse per la funèrea campagna, E l'immonda accusar col luttuoso Singulto i raidi che son pie le stelle Alle obbliate sepolture. Indarno Sul tuo poeta, o Dea, preghi rugiade

Dalla squallida notte. Ahi! sugli estinti Non sorge fiore ove non sia d'umane Lodi onorato e d'amoroso pianto.

Dal di che nozze e tribunali ed are Dier all'umane belve esser pietose Di sè stesse e d'altrui, toglieano i vivi All'etere maligno ed alle fere I miserandi avanzi, che Natura Con voci eterne a sensi altri destina. Testimonianza, a' fasti eran le tombe, Ed are a' figli ; e uscian quindi responsi De'domestici Lari, e fu temuto Su la polve degli avi il giuramento : Religion che con diversi riti Le virtù patrie e la pietà congiunta Tradussero per lungo ordine d'anni. Non sempre i sassi sepolerali a' templi Fean pavimento; nè agl'incensi avvolto De' cadaveri il lezzo i supplicanti Contaminò : nè le città fur meste D'effigiati scheletri : le madri Balzan ne'sonni esterrefatte, e tendono Nude le braccia su l'amato capo Del lor caro lattante onde nol desti,

Il gemer lungo di persona morta Chiedente la venal prece agli eredi Dal santuario. Ma cipressi e cedri Di puri effluvi i zefiri impregnando, Perenne verde protendean su l'urne Per memoria perenne, e preziosi Vasi accogliean le lagrime votive. Rapían gli amici una favilla al Sole A illuminar la sotterranea notte, Perchè gli occhi dell' uom cercan morendo Il Sole; e tutti l'ultimo sospiro Mandano i petti alla fuggente luce. Le fontane versando acque lustrali Amaranti educavano e víole Su la funebre zolla; e chi sedea A libar latte, e a raccontar sue pene Ai cari estinti, una fragranza intorno Sentía qual d'aura de' beati Elisi. Pietosa insania, che fa cari gli orti De'suburbani avelli alle Britanne Vergini dove le conduce amore Della perduta madre; ove clementi Pregaro i Geni del ritorno al Prode, Che tronca fè la trionfata nave

Del maggior pino, e si scavò la bara. Ma ove dorme il furor d'inclite geste E sien ministri al vivere civile L'opulenza e il tremore, inutil pompa E inaugurate immagini dell' Orco, Sorgon cippi e marmorei monumenti. Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo, Decoro e mente al bello Italo regno Nelle adulate reggie ha sepoltura Già vivo, e i stemmi unica laude . A noi Morte apparecchi riposato albergo, Ove una volta la fortuna cessi Dalle vendette, e l'amistà raccolga Non di tesori eredità, ma caldi Sensi e di liberal carme l'esempio ... A egregie cose il forte animo accendono L'urne de' forti, o Pindemonte; e bella E santa fanno al peregrin la terra Che le ricetta. Io quando il monumento Vidi ove posa il corpo di quel Grande, Che temprando lo scettro a' regnatori Gli allòr ne sfronda, ed alle genti svela Di che lagrime groudi e di che saugue ; E l'arca di colui, che nuovo Olimpo

Alzò in Roma a' Celesti; e di chi vide Sotto l'etereo padiglion rotarsi Più mondi, e il Sole irradiarli immoto Onde all'Anglo che tanta ala vi stese Sgombrò primo le vie del firmamento; Te beata, gridai, per le felici Aure pregne di vita, e pe'lavacri Che da' suoi gioghi a te versa Apennino! Lieta dell'aer tuo veste la Luna Di luce limpidissima i tuoi colli Per vendemmia festanti, e le convalli Popolate di case e d'oliveti Mille di fiori al ciel mandano incensi: E tu prima, Firenze, udivi il carme, Che allegrò l'ira al Ghibellin fuggiasco; E tu i cari parenti e l'idíoma Desti a quel dolce di Calliope labbro, Che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma D' un velo candidissimo adornando, Rendea nel grembo a Venere Celeste: Ma più beata chè in un tempio accolte Serbi l'Itale glorie, uniche forse, Da che le mal vietate Alpi e l'alterna Onnipotenza delle umane sorti

Armi e sostanze t'invadeano ed are E patria, e tranne la memoria, tutto. Che ove speme di gloria agli animosi Intelletti rifulga ed all' Italia, Quindi trarrem gli auspicj. E a questi marmi Venne spesso Vittorio ad ispirarsi, Irato a' patri Numi; errava muto Ov' Arno è più deserto, i campi e il cielo Desíoso mirando: e poi che nullo Vivente aspetto gli molcea la cura, Qui posava l'austero; e avea sul volto Il pallor della morte, e la speranza. Con questi grandi abita eterno: e l'ossa Fremono amor di patria. Ali sì! da quella Religiosa pace un Nume parla: E nutría contro a' Persi in Maratona, Ove Atene sacrò tombe a'suoi prodi, La virtù Greca e l'ira. Il navigante Che veleggiò quel mar sotto l' Eubea, Vedea per l'ampia oscurità scintille Balenar d'elmi e di cozzanti brandi, Fumar le pire igneo vapor, corusche D'armi ferree vedea larve guerriere Cercar la pugna; e all'orror de'notturni

Silenzi si spandea lungo ne' campi Di falangi un tumulto, o un suon di tube, E un incalzar di cavalli accorrenti Scalpitanti su gli elmi a' moribondi, E pianto, ed inni, e delle Parche il canto. Felice te che il regno ampio de' venti, Ippolito, a'tuoi verdi anni correvi! E se il piloto ti drizzò l'antenna Oltre l'isole Egèe, d'antichi fatti Certo udisti suonar dell' Ellesponto I liti, e la marèa mugghiar portando Alle prode Retèe l'armi d'Achille Sovra l'ossa d'Ajace : a' generosi Giusta di glorie dispensiera è Morte; Nè senno astuto, nè favor di regi All' Itaco le spoglie ardue serbava, Chè alla poppa raminga le ritolse L'onda incitata dagl'inferni Dei . E me che i tempi ed il desio d'onore Fan per diversa gente ir fuggitivo, Me ad evocar gli eroi chiamin le Muse Del mortale pensiero animatrici. Siedon custodi de' sepoleri, e quando Il tempo con sue fredde ale vi spazza

Fin le rovine, le Pimplee fan lieti Di lor canto i deserti, e l'armonia Vince di mille secoli il silenzio. Ed oggi nella Tròade inseminata Eterno splende a' peregrini un loco Eterno per la Ninfa, cui fu sposo Giove, ed a Giove die Dardano figlio, Onde fur Troja, e Assàraco e i cinquanta Talami e il regno della Giulia gente. Però che quando Elettra udì la Parca, Che lei dalle vitali aure del giorno Chiamava a' cori dell' Eliso, a Giove Mandò il voto supremo : E se , diceva , A te fur care le mie chiome e il viso E le dolci vigilie, e non mi assente Premio miglior la volontà de' fati, La morta amica almen guarda dal cielo, Onde d'Elettra tua resti la fama. Così orando moriva. E ne gemea L'Olimpio; e l'immortal capo accennando Piovea dai crini ambrosia su la Ninfa, E fe sacro quel corpo e la sua tomba. Ivi posò Erittonio, e dorme il giusto Cenere d'Ilo ; ivi l'Iliache donne

Sciogliean le chiome . indarno , ahi! deprecando Da' lor mariti l'imminente fato; Ivi Cassandra, allor che il Nume in petto Le fea parlar di Troja il di mortale, Venne; e all'ombre cantò carme amoroso, E guidava i nepoti, e l'amoroso Apprendeva lamento a' giovinetti. E dicea sospirando: Oh! se mai d'Argo, Ove al Tidide e di Laerte al figlio Pascerete i cavalli, a voi permetta Ritorno il cielo, invan la patria vostra Cercherete! Le mura, opra di Febo, Sotto le lor reliquie fumeranno, Ma i Penati di Troja avranno stanza In queste tombe; che de' Numi è dono Servar nelle miserie altero nome. E voi palme e cipressi, che le nuore Piantan di Priamo, e crescerete ahi presto Di vedovili lagrime innaffiati, Proteggete i miei padri : e chi la scure Asterrà pio dalle devote frondi Men si dorrà di consanguinei lutti, E santamente toccherà l'altare. Proteggete i miei padri. Un di vedrete

Mendico un cieco errar sotto le vostre Antichissime ombre, e brancolando Penetrar negli avelli, e abbracciar l'urne, E interrogarle. Gemeranno gli antri Secreti, e tutta narrerà la tomba Ilio raso due volte e due risorto Splendidamente su le mute vie Per far più bello l'ultimo trofeo Ai fatati Pelídi. Il sacro vate, Placando quelle afflitte alme col canto, I Prenci Argivi eternerà per quante Abbraccia terre il gran padre Oceàno. E tu onore di pianti, Ettore, avrai Ove fia santo e lagrimato il sangue Per la patria versato, e finchè il Sole Risplenderà su le sciagure umane.

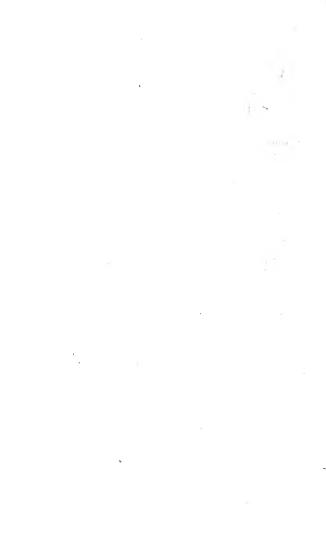

# NOTE

Ho desunto questo modo di poesia dai Greci, i quali dalle antiche tradizioni traevano sentenze movali e politiche presentandole non al sillogismo de' lettori, ma alla fantasia ed al cuore. Lasciando agl' intendenti di giudicare sulla ragione poetica e morale di questo tentativo, scriverò le seguenti note onde rischiarare le allusioni alle cose contemporanee, ed indicare da quali fonti ho ricavato le tradizioni antiche.

PAGINA 7.

. . . . il verso

E la mesta armonia che lo governa.

Epistole, e Poesie campestri d'Ippolito Pindemonte.

PAG. 9.

Fra'l compianto de' templi Acherontei. Nam jam saepe homines patriam carosque parenteis Prodiderunt vitare Acherusia TEMPLA petentes. 1

1 Lucrezio, lib. III. 85.

E chiamavano Templa anche i cieli . 1

PAG. 9.

. . . i canti

Che il Lombardo pungean Sardanapalo. Il Giorno di Giuseppe Parini.

PAG. 10.

Fra queste piante ov' io siedo.

Il boschetto de'tigli nel sobborgo orientale di Milano.

PAG. 10.

. . . . fra plebei tumuli . Cimiteri suburbani a Milano .

PAG. II.

Testimonianza ai fasti eran le tombe. Se gli Achei avessero inalzato un sepolero ad Ulisse, oh quanta gloria ne sarebbe ridondata al suo figliuolo! 2

PAG. II.

. . . are a'figli

Ergo instauramus Polidoro funus et ingens Aggeritur tumulo tellus, stant manibus ARAK Cœruleis mœstae vittis atraque cupresso. 3

2 Odissea, lib. XIV, 369.

<sup>1</sup> Terenzio. Eunuco Att. III. Sc. 5. Ed Ennio presso Varrone de L. L. lib. VI.

<sup>3</sup> Virgilio Eneid. lib. III, 62. ibid. 305. lib. VI.

Uso disceso sino a' tempi tardi di Roma, come appare da molte iscrizioni funebri.

PAG. II.

. . . uscian quindi i responsi

De' domestici Lari .

Manes animae dicuntur melioris meriti quae in corpore nostro Genii dicuntur; corpori renuntiantes, Lemures; cum domos incursionibus infestarent, Larvae; contra si faventes essent, LARES familiares. I

PAG. 12.

Vasi accogliean le lagrime votive, e seg.

I vasi lacrimatorj, le lampade sepolcrali, e i riti
funebri degli antichi.

PAG. 12.

Amaranti educavano e viole Su la funebre zolla.

Nunc non e manibus illis , Non e tumulo fortunataque favilla Nascentur violae? 2

PAG. 12.

. . e chi sedea

1 Apulejo, de Deo Socratis. 2 Persio, Sat. 1, 38. A libar latte .

Era rito de' supplicanti e de' dolenti di sedere presso l'are e i sepolcri.

Illius ad tumulum fugiam supplexque sedebo Et mea cum muto fata querar cinere. 1

PAG. 12.

. . . una fragranza intorno Sentia qual d' aura de' beati Elisi .

Memoria Josiae in compositione unguentorum facta opus pigmentarii. 2

E in urna sepolcrale:

## EN MYPOIS SO TEKNON H YIXH

Negli unguenti, o figliuolo, l'anima tua. 3

. . le Britanne

Vergini

Vi sono de'grossi berghi e delle piccole città in Inghilterra, dove precisamente i campi santi

- 1 Tibullo , lib. II , eleg. VIII .
- 2 Ecclesiastic. cap. XLIX , I.
- 3 Iscrizioni antiche illustrate dall'abate Gaetano Marini. pag. 184.

offrono il solo passeggio pubblico alla popolazione; vi sono sparsi molti ornamenti e molta delizia campestre. 1

PAG. 12-13

. . . . . . al Prode

Che tronca fe'la trìonfata nave

Del maggior pino, e si scavò la bara.

L'ammiraglio Nelson prese in Egitto ai Francesi l'Oriente, vascello di primo ordine, gli tagliò l'albero maestro, e del troncone si preparò la bara, e la portava sempre con sè.

PAG. 13.

. . . . il monumento

Vidi ove posa il corpo di quel Grande, e seg.
Mansolei di Niccolò Machiavelli e di Michelangelo architetto del Vaticano; di Galileo, precursore del Newton; e d'altri Grandi nella chiesa
di santa Croce in Firenze.

PAG. 14.

E tu prima, Firenze, udivi il carme, Che allegrò l'ira al Ghibellin fuggiasco.

È parere di molti storici che la divina Commedia fosse stata incomi nciata prima dell'esilio di Dante.

1 Ercole Silva , Arte de' giardini Inglesi , pag. 327.

#### PAG. 14

. i cari parenti e l'idioma

Desti a quel dolce di Calliope labbro.

Il Petrarca nacque nell'esilio di genitori Fiorentini.

#### PAG. 14.

. . . Venere Celeste .

Gli antichi distinguevano due Veneri; una terrestre e sensuale, l'altra celeste e spirituale: 1 ed aveano riti e sacerdoti diversi.

#### PAG. 15.

Irato a' patrii Numi andava muto Ove Arno è più deserto .

Così io scrittore vidi Vittorio Alfieri negli ultimi anni della sua vita. Giace in santa Croce:

#### PAG. 15.

Ove Atene sacrò tombe a' suoi prodi.

Nel campo di Maratona è la sepoltura degli Ateniesi morti nella battaglia; e tutte le notti vi s'intende un nitrir di cavalli, e veggonsi fantasmi di combattenti. 2

L' isola d' Eubea siede rimpetto alla spiaggia ove sbarcò Dario.

Platone nel Convito, e Teocrito, Epigr. XIII.

2 Pausania, Viaggio nell'Attica, cap. XXXII.

PAG. 16

. . delle Parche il canto

Veridicos Parcæ cœperunt edere cantus. 1 Le Parche cantando vaticinavano le sorti degli uomini nascenti e de' morenti.

PAG. 16.

. . dell' Ellesponto

I liti .

Gli Achei innalzino a'loro Eroi il sepolcro presso l'ampio Ellesponto, onde i posteri navigatori dicano: Questo è il monumento d'un prode anticamente morto. 2 E noi dell'esercito sacro dei Danai ponemmo, o Achille, le tue reliquie con quelle del tuo Patroclo, edificandoti un grande ed inclito monumento ove il lito è più eccelso nell'ampio Ellesponto, acciocchè dal lontano mare si manifesti agli uomini che vivono e che vivranno in futuro. 3

PAG. 16.

Alle prode Retèe l'armi d'Achille Sovra l'ossa d'Ajace.

Lo scudo d'Achille innaffiato dal sangue d' Ettore

<sup>1</sup> Catullo, Nozze di Tetide, 1'ers. 806.

<sup>2</sup> Iliade, lib. VII, 86.

<sup>3</sup> Odissea, lib. XXIV, 76 e seg.

fu con iniqua sentenza aggiudicato al Laerziade; ma il mare lo rapì al naufrago, facendolo
nuotare non ad Itaca, ma alla tomba d'Ajace;
e manifestando il perfido giudizio de' Danai,
restituì a Salamina la dovuta gloria. 1 Ho udito che questa fama delle armi portate dal mare
sul sepolcro del Telamonio prevaleva presso gli
Eolii, che posteriormente abitarono Ilio. 2 -- Il
promontorio Retéo che sporge sul Bosforo Tracio,
è celebre presso tutti gli antichi per la tomba di
Ajace.

#### PAG. 17

Eterno . . . . un loco .

I recenti viaggiatori alla Troade scopersero le reliquie del sepolcro d'Ilo antico Dardanide. 3

PAG. 18

. . . La Ninfa a cui fu sposo Giove, ed a Giove diè Dardano figlio.

Tra le molte origini de' Dardanidi, trovo in due

<sup>1</sup> Analecta veterum Poetarum, editore Brunch, Vol. III. Epigramma. anonimo CCCXC.

<sup>2</sup> Pausania, Viaggio dell' Attica; cap. XXXV.

<sup>3</sup> Le Chevalier Voyage dans la Troade, seconda edizione. Notizie d'un viaggio a Costantinopoli dell' ambasciadore Inglese Liston, di Mr. Hawkins, e del Dr. Dallaway.

scrittori Greci 1 che da Giove e da Elettra figlia d' Atlante nacque Dardano. Genealogía accolta da Virgilio e da Ovidio. 2

PAG. 17-18

. . . L'Iliache donne Sciogliean le chiome .

Uso di quelle genti nell'esequie e nelle inferie; Stant manibus arae,

Et circum Iliades crinem de more solutae. 3

Cassandra .

Fatis aperit Cassandra futuris

Ora Dei jussu non umquam credita Teucris. 4

Mendico un cieco.

Omero ci tramandò la memoria del sepolcro d'Ilo. 5 È celebre nel mondo la povertà, e la cecità del sovrano Poeta.

Quel sommo

D' occhi cieco, e divin raggio di mente,

Lo scoliaste antico di Licofrone al verso 19.
Apollodoro Bibliot. lib. III, cap. 12.

Eneide lib. VIII, 134. Fasti lib. IV, 31.

<sup>3</sup> Virgilio, Eneide lib. III. 65.

<sup>4</sup> Virgilio, Eneide lib. II 246.

<sup>5</sup> Iliade, lib. XI 166.

Che per la Grecia mendicò cantando: Solo d'Ascra venian le fide amiche Esulando con esso, e la mal certa Con le destre vocali orma reggendo; Cui poi tolto alla terra, Argo ad Atene, E Rodi a Smirna cittadin contende;

E patria ei non conosce altra che il cielo . 1 Poesia di un giovine ingegno nato alle lettere e caldo d'amor patrio: la trascrivo per tutta lode, e per mostrargli quanta memoria serbi di lui il suo lontano amico .

PAG. 19.
Ilio raso due volte
Da Ercole 2, e dalle Amazoni. 3
PAG. 19.
Ai fatati Pelidi .

Achille, e Pirro ultimo distruttore di Troja.

<sup>1</sup> Versi d'Alessandro Manzoni in morte di Carlo Imbonati.

<sup>2</sup> Pindaro, Istmica V, epod. 2.

<sup>3</sup> Iliade, lib. III, 189.

# IPPOLITO PINDEMONTE

#### Α

## UGO FOSCOLO

Qual voce è questa, che dal biondo Mela
Muove canora, e ch'io nell'alma sento?
È questa, Ugo, la tua, che a te mi chiama
Fra tombe, avelli, arche, sepolcri; e gli estri
Melanconici, e cari in me raccende.
Del Meonio cantor su le immortali;
Carte io vegghiava, e dalla lor favella
Traeva io nella nostra i lunghi affanni
Di quell'illustre pellegrin, che tanto
Pugnò pria co' Trojani, e poi col mare.
Ma tu, d'Omero più possente ancora,
Tu mi stacchi da Omero. Ecco già ride
La terra, e il cielo, e non è piaggia, dove
Non invermigli April vergini rose,
E tu vuoi ch'io mi cinga il crine incolto

Di cipresso feral : di quel cipresso, Che or di verde sì mesto invan si tinge, Poscia che da' sepolcri è anch' esso in bando. Perchè i rami cortesi incurvi, e piagni, O della gente, che sotterra dorme, Salice amico? Nè garzon sepolto, Che nel giorno primier della sua fama La man sentì dell' importuna Parca, Nè del tuo duolo onorerai fanciulla, Cui preparava d' Imenèo la veste L'inorgoglita madre, e il di che ornarle Dovea le membra d'Imeneo la veste, Bruno la circondò drappo funèbre. Della fanciulla, e del garzon sul capo Cresce il cardo, e l'ortica; e il mattutino Vento, che fischia tra l'ortica, e il cardo, O l'interrotto gemito lugubre, Cui dall'erma sua casa inalza il Gufo Lungo-ululante della Luna al raggio, La sola è, che risuoni in quel deserto, Voce del Mondo! Ahi sciagurata etade, Che il viver rendi, ed il morir più amaro! Ma delle piante all'ombra, e dentro l'urne Confortate di pianto è forse il sonno

Della morte men duro? Un mucchio d'ossa Sente l'onor degli accerchianti marmi, O de' custodi delle sue catene Cale a un libero spirto? Ah non è solo Per gli estinti la tomba! Innamorata Donna, che a brun vestita il volto inchina Sovra la pietra, che il suo sposo serra, Vedelo ancora, gli favella, l'ode, Trova ciò, ch'è il maggior ne' più crudeli Mali ristoro: un lagrimar dirotto. Soverhio alla mia Patria un tal conforto Sembrò novellamente: immota, e sorda Del Cimitero suo la porta è ai vivi. Pure qual pro, se all'amoroso piede Si schindesse arrendevole? Indistinte Son le fosse tra loro, e un'erba muta Tutto ricuopre : di cader incerto Sovra un diletto corpo, o un corpo ignoto, Nel core il pianto stagneria respinto. Quell'urna d'oro, che il tuo cener chiude, Chiuderà il mio, Patroclo amato: in vita Non fummo due, due non saremo in morte. Così Achille ingannava il suo cordoglio, Ed utile a lui vivo era quell' urna.

Il divin figlio, se talor col falso, Che Grecia immaginò, dir lice il vero, Il divin figlio di Giapèto volle L' uman seme formar d'inganni dolci, D'illusíoni amabili, di sogni Dorati, amico, e di dorate larve. Questa, io sento gridar, fu la sua colpa, Ciò punisce l'augel, che il cor gli rode Su la rupe Caucàsea, e non le tolte Dalla lampa del ciel sacre faville. Quindi l'uomo a rifar Promètei nuovi Si volgono, e dell'uom, non che il pensiero, L' interno senso ad emendar si danno . Perdono appena da costoro impetra Quel popol rozzo, che le sue capanne Niega d'abbandonar, perchè de' padri Levarsi, e andar con lui non ponno l'ossa. Perdono appena la selvaggia donna, Che del bambin, cui dalle poppe Morte Le distaccò, va su la tomba, e spreme, Come di sè nutrirlo ancor potesse, Latte dal seno, e lagrime dagli occhi: O il picciolo ferètro all'arbor noto Sospende, e il vede, mentre spira il vento,

Ondeggiar mollemente, e agli occhi illusi, Più che di bara, offrir di culla aspetto. Ma questi grati, ed innocenti errori Non furo ancor ne' popoli più dotti? Ma non amò sensa rossor le tombe Roma, Grecia, ed Egitto? A te sia lieve La terra, o figlio, e i bassi tuoi riposi Nulla turbi giammai, dice una madre, Quasi alcun senso, una favilla quasi Di vita pur nel caro corpo creda. Memorie alzando, e ricordanze in marmo, Tu vai pascendo, satolland o vai L'acre dolor, che men ti morde allora. Men da te lungi a te pajon quell' alme, Di cui le spoglie, ond'eran cinte, hai presso. Che dirò delle tue, Sicilia cara Delle tue sale sepolcrali, dove Co' morti a dimorar scendono i vivi? Foscolo, è vero, il regno ampio de' venti Io corsi a' miei verdi anni, e il mar Sicano Solcai non una volta, e a quando a quando Con piè leggier dalla mia fida barca Mi lanciava in quell'isola, ove Ulisse Trovò i Ciclopi, io donne oneste, e belle.

Cose ammirande io colà vidi : un monte; Che fuma ognor, talora arde, e i macigni Tra i globi delle fiamme al cielo avventa. Tempi, che vider cento volte e cento Riarder l' Etna spaventoso; e ancora Pugnan con gli anni, e tra l'arena e l'erba Sorgon maestri ancor dell'arte antica. Quell' Aretusa, che di Grecia volve Per occulto cammin l'onda d'argento, Com'è l'antico grido, e il Greco Alfèo, Che dal fondo del mar non lungi s'alza, E costanti gli affetti, e dolci l'acque Serba tra quelle dell'amara Teti. Ma cosa forse più ammiranda e forte Colà m'apparve; spaziose, oscure Stanze sotterra, ove in lor nicchie, come Simulacri diritti, intorno vanno Corpi d'anima vòti, e con que' panni Tuttora, in cui l'aura spirar fur visti. Sovra i muscoli morti, e su la pelle Così l'arte sudò, così caccionne Fuori ogni umor, che le sembianze antiche, Non che le carni lor, serbano i volti Dopo cent'anni e più : Morte li guarda,

E in tema par d'aver fallito i colpi , Quando il cader delle Autunnali foglie Ci avvisa ogni anno, che non meno spesse Le umane vite cadono, e ci manda Su gli estinti a versar lagrime pie, Discende allor ne'sotterranei chiostri Lo stuol devoto: pendono dall'alto Lampadi con più faci; al corpo amato Ciascun si volge, e su gli aspetti smunti Cerca, e trova ciascun le note forme, Figlio, amico, fratel trova il fratello, L'amico, il padre : delle faci il lume Così que' volti tremolo percuote, Che della parca immemori agitarsi Sembran talor le irrigidite fibre. Quante memorie di dolor comuni, Di comuni piacer! Quanto negli anni, Che sì ratti passàr, viver novello! Intanto un sospirar s'alza, un confuso Singhiozzar lungo, un lamentar non basso, Che per le arcate, ed echeggianti sale Si sparge, e a cui par che que' corpi freddi Rispondano: i due Mondi un picciol varco Divide ; e unite e in amistà congiunte

Non fur la vita mai tanto e la morte . Ma stringer troppo e scompigliar qualche alma Questa scena potria. Ne' campi aviti Sorge, e biancheggia a te nobil palagio D'erbe, d'acque', di fior cinto, e di molta, Che i tuoi padri educaro, inclita selva? Riposi là, se più non bee quest'aure, L'adorata tua sposa. Un bianco marmo, Simbol del suo candor, chiudala, e t'offra Le sue caste sembianze un bianco marmo. Ma il solitario loco orni e consacri Religion, senza la cui presenza Troppo è a mirarsi orribile una tomba. Scorra ivi, e gema il rio, s'imbruni il bosco, E s' incolori non lontan la rosa, Che tu al marmo darai spiccata appena. Non odi tu per simil colpo il fido Pianger vedovo tortore dall'olmo? Quando più ferve il dì, quando più i campi Tacciono, il verde orror della foresta, Che il Sole indora qua e là ti accolga. Nel rio, che si lamenta, e in ogni fronda Che il vento scuota, sentirai la voce Della tua sposa : con le amiche note,

Sotto il suo busto nella pietra incise, Ti parlerà : Pon, ti dirà , pon freno, Caro, a tanto dolor, felice io vivo. E quando il più vicino astro su i campi La smorta sua luce notturna piove, Pur t'abbia il bosco: candida le vesti, E delle rose, che di propria mano Per lei spiccasti, incoronata il capo, La tua sposa vedrai tra pianta, e pianta; Ambo le guance sentirai bagnarti Soavissime lagrime, e per tutta Scorrerti l'alma del dolor la gioja. Così eletta dimora e sì pietosa L'Anglo talvolta, che profondi e forti, Non meno che i pensier, vanta gli affetti, Alle più amate ceneri destina Nelle sue tanto celebrate ville . Ove per gli occhi in seno, e per gli orecchi Tanta m'entrava, e sì innocente ebbrezza. Oh chi mi leva in alto, e chi mi porta Tra quegli ameni, dilettosi, immensi Boscherecci teatri! Oh chi mi posa Su que'verdi tappeti, entro que'foschi Solitari ricoveri, nel grembo

Di quelle valli, ed a que' colli in vetta! Non recise colà bellica scure Le gioconde ombre ; i consueti asili Là non cercaro invan gli ospiti augelli; Nè Primavera s'ingannò, v eggendo Sparito dalla terra il noto bosco, Che a rivestir venía delle sue frondi. Sol nella man del giardinier solerte Mandò lampi colà l'acuto ferro, Che rase il prato, ed agguagliollo, e i rami, Che tra lo sguardo, e le lontane scene Si ardivano frappor, dotto corresse. Prospetti vaghi, inaspettati incontri, Bei sentieri, antri freschi, opachi seggi, Lente acque, e mute all'erba, e ai fiori in mezzo, Precipitanti d'alto acque tonanti, Dirupi di sublime orror dipinti : Campo, e giardin, lusso erudito, e agreste Semplicità ; quinci ondeggiar la messe, Pender le capre da un'aerea balza, La valle mugolar, belare il colle, Quinci marmoreo sovra l'onde un ponte Curvarsi, e un tempio biancheggiar tra il verde, Straniere piante frondeggiar, che d'ombre

Spargono Americane il suol Britanno, E su ramo, che avea per altri augelli Natura ordito, augei cantar d'Europa: Mentre superbo delle arboree corna Va per la selva il cervo, e spesso il capo Volge, e ti guarda; e in mezzo all'onde il cigno Del piè fa remo, il collo inarca, e fende L'argenteo lago : così bel soggiorno Sentono i bruti stessi, e delle selve Scuoton con istupor la cima i venti. Deh perchè non poss' io tranquilli passi Muovere ancor per quelle vie, celarmi Sotto l'intreccio ancor di que'frondosi Rami ospitali, e udir da lunge appena Mugghiar del Mondo la tempesta, urtarsi L'un contra l'altro Popolo, corone Spezzarsi, e scettri? Oh quanta strage! Oh quanto Scavar di fosse, e traboccar di corpi. E ai Condottier trafitti alzar di tombe! Nè già conforto sol, ma scuola ancora Sono a chi vive i monumenti tristi Di chi disparve. Il cittadin, che passa, Gira lo sguardo, il piede arresta, e legge Le scritte pietre de' sepolcri, legge;

Poi, suo cammin seguendo, in mente volge Della vita il brev'anno, e i di perduti, E dice; Da quel ciglio il pianto io tersi? Non giovan punto, io sollo, i Carraresi Politi sassi a una grand' alma in cielo, Dove altro ha guiderdon, che gl'intagliati Del Lazio arguti accenti, o le scolpite Virtù curve su l'urna, e lagrimose. Ma il giovinetto, che que' sassi guarda Venir da loro al cor sentesi un foco, Che ad imprese magnanime lo spinge. Figli mirar, di cui risplenda il nome Ne' secoli futuri, o mia Verona, Non curi forse? Or via, quei simulacri, Che nel tuo Foro in miglior tempi ergesti, Gettali dunque al suol ; cada dall' alto Il tuo divino Fracastor, dall'alto Precipiti, e spezzato in cento parti Su l'ingrato terren Maffei rimbombi. Bello io vorrei nelle citta più illustri Recinto sacro, ove color, che in grande Stato, o in umil, cose più grandi opraro, Potesser con onor pari in superbo Letto giacer sul lor guancial di polve.

Quell' umano signor, per la cui morte Piagnenti sol non si vedran que' volti, Che del cenere regio adulatrice L' arte di Fidia su la tomba sculse. Quel servo, che recò la patria in corte, E fu ministro, e cittadino a un tempo. Quel duce, che col nudo acciaro in pugno L'uomo amar seppe, e che i nemici tutti, Sè stesso, ed anco la vittoria vinse. Quel saggio, che trovò gli utili veri, O di trovarli meritò: quel vate, Che dritto ebbe di por nel suo poema La virtù, che nel petto avea già posta. Scarpello industre i veri lor sembianti Ci mostrería; nella sua sculta immago Questi, mirate, ha la bontà, che impressa Nel cor portò; quegli la fronte increspa, E al comun bene ancor pensa nel marmo. Qui nelle vene d'un Eroe, che trasse Dagli occhi sol de'suoi nemici il pianto, Scorre il bellico ardir : là un Oratore Così stende la man, così le labbra Già muover par, che tu l'orecchio tendi; E in quella faccia, che gli è presso, il sacro Poetico furor vedi scolpito. La pietra gode, e si rallegra il bronzo Di ritrare qua e là scettri clementi, E giusti brandi, e inviolati allori, Cetre soavi, e non servili, o impure. Quando la scena del corrotto Mondo Più i sensi attrista, ed il cor prostra, io entro Nel cimitero augusto, e con gli sguardi Vado di volto in volto; a poco a poco Sento una vena penetrar di dolce Nell'amaro, che inondami, e riprende Le forze prime, e si rialza l'alma. Ma in quel vòto colà, 've monumento Non s'erge alcun, quali parole nere Correr vegg'io su la parete ignuda? Colui, che primo di que' Grandi ad uno, Che nel bel chiostro dormono, con l'opre Somiglierà, deporrà in questo loco La testa, e in marmi non minori chiuso Sonni anch' ei dormirà non meno illustri. Così le non mal nate alme dai lacci D'un vile ozio sciorriansi, e di novelli O in guerra, o in pace salutari Eroi Feconda torneria la morta polve.

Bella fu dunque, e generosa, e santa La fiamma, che t'accese, Ugo, e gli estremi Dell'uom soggiorni a vendicar ti mosse. Perchè talor con la Febèa favella Sì ti nascondi, ch' io ti cerco indarno? È vero, ch'indi a poco innanzi agli occhi Più lucente mi torni, e mi consoli. Cost quel finme, che dal puro laco, Onde lieta è Ginevra, esce cilestro, Poscia che alquanto viaggiò, sotto aspri Sassi enormi si cela, e su la sponda Dolente lascia il pellegrin, che il passo Movea con lui; ma dopo via non molta Sbucare il vede dalla terra, il vede Fecondar con le chiare onde sonanti Di nuovo i campi, e rallegrar le selve. Perchè tra l'ombre della vecchia etade Stendi lunge da noi voli sì lunghi? Chi d'Ettòr non cantò? Venero anch' io Ilio raso due volte, e due risorto. L'erba, ov'era Micene, e i sassi, ov'Argo. Ma non potrò da men lontani oggetti Trar fuori ancor poetiche scintille? Schiudi al mio detto il core : antica l'arte,

Onde vibri il tuo stral, ma non antico Sia l'oggetto, in cui miri; e al suo poeta, Non a quel di Cassandra, Ilo, ed Elettra, Dall'Alpi al mare farà plauso Italia.

Così delle ristrette, e non percosse Giammai dal Sole sotterranee case, Io parlava con te, quando una tomba Sotto allo sguardo mi s'àperse, e ahi quale! Vidi io stesso fuggir rapidamente Dalle guance d'Elisa il solit' ostro, E languir gli occhi, ed un mortale affanno Senza posa insultar quel sen, che mai Sovra le ambasce altrui non fu tranquillo. Pur del reo morbo l'inclemenza lunga Rallentar parve : e già le vesti allegre Chiedeva Elisa, col pensiero ardito Del bel Novare suo l'aure campestri Già respirava; ed io credulo troppo Sperai, che seco ancor non pochi Soli Dietro il vago suo colle avrei sepolti. Oh speranze fallaci! Oh mesti Soli, Che ora per tutta la celeste volta Io con sospiri inutili accompagno! Foscolo, vieni, e di giacinti un nembo

Meco spargi su lei : ravvisti a tempo I miei concittadin miglior riposo Già concedono ai morti; un proprio albergo Quindi aver lice anco sotterra, e a lei Dato è giacer sovra il suo cener solo. Ecco la pietra del suo nome impressa, Che Delle Madri all' Ottima la grata Delle figlie pietà gemendo pose. Rendi, rendi, o mia cetra, il più soave Suono, che in te s'asconda, e che a traverso Di questo marmo al fredd'orecchio forse Giungerà. Che diss' io? Sparì per sempre Ouel dolce tempo, che solea cortese L'orecchio ella inchinare ai versi miei . Suon di strumento uman non v'ha che possa Sovra gli estinti; cui sol fia che svegli De'volanti dal ciel divini Araldi Nel giorno estremo la gran tromba d'oro. Che sarà Elisa allor? Parte d'Elisa Un'erba, un fiore sarà forse, un fiore, Che dell' Aurora a spegnersi vicina L'ultime bagneran roscide stille . Ma sotto a qual sembianza, e in quai contrade Dell' universo nuotino disgiunti

Quegli atomi, ond' Elisa era composta, Riuniransi; e torneranno Elisa.
Chi seppe tesser pria dell' uom la tela, Ritesserla saprà; l'eterno Mastro Fece assai più, quando le rozze fila Del suo nobil lavor dal nulla trasse; E allor non fia per circolar di tanti Secoli e tanti indebolita punto, Nè invecchiata la man del Mastro eterno. Lode a lui, lode a lui sino a quel giorno.

49 IN MORTE

DΙ

VITTORIO ALFIERI

CANZONE

DΙ

## IPPOLITO PINDEMONTE

Pallida il volto, e rabbuffata il crine,
La sorella Talía per man traendo,
Si presentò Melpomene ad Apollo.
Costei, costei fu delle mie ruine,
Disse, la cagion vera, e del tremendo
Colpo, onde ho il cor piagato, e sempre avrollo.
Sai, che alla Parca il collo
Piegò quel Grande, al quale io stessa il tristo
Svolsi de' casi umani intesto drappo,
E posi in man quel nappo,
Ove l'amaro al dolce ondeggia misto,
E che al tacito in cor popolo unito
Versa un duol caro, ed un terror gradito.
Io stessa a lui diedi un pennel, che i vivi
Punì Tiranni, dipingendo i morti,

E degli uomini fe qualche vendetta:
Nè colori spargea men caldi e vivi,
Quando risuscitò quell'alme forti,
Cui più il morire, che il servir, diletta.
La cruda, è ver, saetta
Mi colse, che deposto avea l'uom chiaro
Il difficil lavor; ma, que' leggiadri
Compiuti orridi quadri,
Non meno quindi, anzi più m'era ei caro.
Godea, dov' Arno un sì bel piano ingombra
Vederlo assiso de'suoi lauri all' ombra.

Per tali mie candide aurore a questa,
Che male or posso intitolar sorella,
Gel di subita invidia in petto scese.
Come non so, ma di sì altera e onesta
Luce si cinse, e sì gli apparve bella,
Che di sè tosto tutto il cor gli accese.
Quindi a seguirla ei prese
Con tanta fretta, che l'ardor dell'alma,
Tacito distruttor, quella consunse,
Ch'ei da Natura assunse,
Di troppo fini stami ordita salma.
Non ebbe a usar con lui falci, nè spade
Morte: con mano il tocca, ed egli cade.

Talía, Talía fu che l'uccise; e indarno Gli occhi io rivolsi al ciel di pianto molli, Ch'io volai presta, e al suo cader fui presso. Torbido corse in quell'istante l' Arno, Scurossi l'aria, e de' vicini colli Ogni lauro si scosse, ogni cipresso. Del canoro Permesso Signor, ti giuro, che nè quando in Francia, Ne quando prima al Greco Ilisso in riva Morte un de' miei rapiva, Sentíi ferirmi di sì acuta lancia: Deh, se ti par ch'io non mi lagni a torto, Dammi col punir lei qualche conforto. Ascolta or me, rispose allor Talía, Che senza i pianti, onde costei sua possa Trar suole, il vero io meglio dir mi vanto. Niegar non vo' che l'alta fantasia, Dai nuovi studi rinfuocata e scossa, Non oltraggiasse il delicato manto. Ma l'avria forse infranto, Se offeso prima sul costei Parnaso Non venia per girar sì lungo d'anni? Più assai dir voglio ; affanni Non vuol cotanti di quest' uom l' occaso .

No, pianger nol dobbiam, s'ei fu qual face; Che sè stessa in disfar, rischiara e piace. Colei, che d'ogni vita alfin s'indonna, Pochi di gli rapio d'uman viaggio, Ch' eran nojosi a quel severo ingegno. Nol confortava, che un'illustre Donna, Che tra l'ombre sue tetre a lui fu raggio, Come ad essa egli fu nobil sostegno. Ma un fiero inclito sdegno Prendea del secol debole, e superbo: E quell' alta tristezza, che si spande Sovra ogni spirto grande, Il viver gli rendea grave ed acerbo. Se fra tanti suoi mondi un ne ha più bello Errò Natura a non gettarlo in quello . Ventura dunque non ti par, che in loco Di quelle scarse e torbide giornate, La gloria a lui d'un nuovo lauro tocchi? Che al Mondo, il che sperar lice sì poco, Profonde, luminose orme stampate Lasci egli a un tempo di coturni, e socchi? Quella, che veggon gli occhi,

Non è, non è di tali Eroi la vita. Nell'unanime sta voce sonora

Di tutti i tempi, e allora Sol comincia, che l'altra è già fornita. Sol dalla pira, ov'arso muor, conquide L'invidia il domator de' mostri Alcide . Già il plauso a lui da tutte parti sorge; Già nobil tomba l'Amistà dogliosa Quasi con le sue man gl'intaglia, ed erge. Ed ella stessa, poichè alzata scorge La mole, in cui Vittorio alfin riposa (1), Dal pianto i lumi ricreati terge, Maggior dall'urna emerge Di Alfieri il nome ciascun giorno; ai marmi Si accosta, e trae dalla feconda polve Quelle, che in sen poi volve, Fiamme di gloria l'amator de' carmi; Onde i pieni teatri taciturni Novelli ammireran socchi, e coturni. E se, quel ch'era il sospir suo più caldo, Se mai vedrà la stupefatta Europa Rifarsi Ausonia in un sol corpo un giorno; Nè con l'animo più contento e baldo

<sup>(1)</sup> Hic tandem quiescit. Così nell'Epitaffio da lui composto a sè stesso.

11tr 101 54

Dell' arti andar sol di Parrasio e Scopa, Ma il scettro aver tra mano, e l'arme intorno; Nel muto lor soggiorno Fremer l'ossa di gioja, e la tranquilla Cener, benchè da molti anni giacente Sul bruno letto algente, Gettare io crederò qualche scintilla. Dolce guida immortal de' passi miei, Giudica or tu, che me intendesti, e lei. Tutte accorrean le Muse, E il volto dell'afflitta era men fosco. Su via, su via, disse il bel Dio di Cinto, Tutte all'illustre estinto Sciogliete un canto, e non sia valle, o bosco, Di cui non suoni ogni più cupo fondo. Ciò Melpomene mia consoli, e il mondo.

### FINE

LI P6485e

756047

Pindemonte, Ippolito Epistole in versi.

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

